

## POESIE

DI

ARNALDO FUSINATO.



9935P

# POESIE

DI

### ARNALDO FUSINATO

ILLUSTRATE

Prima edizione milanese riveduta dall'Autore

VOLUME SECONDO.

MILANO

PAOLO CARRARA LIBRAJO EDITORE Via Santa Margherita N 1104. 1868. L'Editore si riserva i diritti di proprietà ceduti dall'Autore, ed agirà a norma delle leggi contro qualunque contraffazione.

2223 92

# EPISODII DELLA GUERRA D'ORIENTE

FATTO D'ARMI DI NICOPOLI.



#### EPISODII DELLA GUERRA D'ORIENTE

----

#### FATTO D'ARMI DI NICOPOLI

#### BOLLETTINO DELLA GUERRA.

I.

#### EDIZIONE AD USO PUBBLICO. (\*)

Gloria a Dio, gloria al nostro Imperatore, E gloria ai prodi della santa armata! La mattina del dieci, al primo albore L'avanguardia nemica era passata Sulla sponda sinistra e, preso loco Tra le vecchie trinciere, apriva il foco.

<sup>(&#</sup>x27;) Questa relazione è tratta quasi alla lettera dal Giornale di Pietroborgo l'Invalido russo.

Un drappel di Cosacchi e uno squadrone Del sesto reggimento dei lancieri, Scortati da due pezzi di cannone, Slanciarono all'assalto i lor corsieri, E in quattro colpi come è lor costume Tutti i nemici rincacciàr nel fiume.

Ma una grossa colonna sorvenia
Dall'altra sponda a rinforzar l'attacco;
Allora un battaglion d'infanteria
Si pose in marcia per tenerli in scacco,
E in due minuti lì senza alcun sforzo
Rovesciò nel Danubio anche il rinforzo.

Ritornava all' assalto l'inimico Perchè appoggiato da novelli ajuti; Ma i Cosacchi del Don in men ch'io dico Si scagliarono addosso ai sorvenuti, Ed anche questi là, in un batter d'occhi Furon tagliati tutti quanti a tôcchi.

La vittoria era piena, alloraquando Si vede comparir tre grosse navi Che il campo di battaglia avvicinando Fulminavan di fianco i nostri bravi; Ma con sei pezzi si sospinge innante La nostra eroica artiglieria volante.

Ed il suo fuoco è così ben condotto Che due navigli a dirittura affonda: Il terzo resta si malconcio e rotto Proprio nell'atto d'.afferrar la sponda, Che in terra e in mare le nemiche schiere Gettano l'arme e chiedono quartiere. Un caporale russo in quel momento
Si getta a nuoto, e in mezzo ai plausi e ai viva,
Attaccata una corda al bastimento,
Se lo trascina bravamente a riva.
E così venne fatto prigioniero
Colla sua nave l'equipaggio intiero.

Furon tre mila i Turchi o poco meno Che preser parte al fier combattimento: Di questi ne rimaser sul terreno Morti mille, feriti cinquecento. Due mila prigionieri e fuor di dubio Tutti gli altri annegati nel Danubio.

Queste son le notizie uffiziali Che fu dato raccôr dai Manifesti De'nostri rispettivi Generali. Noi non abbiamo a deplorare in questi Assalti replicati ed accaniti Che quattro morti e sedici feriti.

Gloria a Dio, gloria al nostro Imperatore, E gloria ai prodi della Santa Armata! Questa sera per ordin superiore Sarà la capitale illuminata, E a celebrar la memoranda impresa Si canterà il *Te Deum* per ogni chiesa.

#### II.

#### EDIZIONE AD TSO PRIVATO.

#### MAESTÀ!

Ve lo scrivo in confidenza, Ma i nostri affari van tirando al peggio. Voi credevate, con vostra licenza, Di farci far un trionfal passeggio, Ed invece noi siam qui che facciamo Ciò che l'asina fe' di Balaamo.

Voi avete un bel dire: Avanti avanti!
Voi che marciate a gambe di compasso;
Ma noi che abbiam tra piè questi briganti
Non troviam modo di muovere un passo,
E coi nostri *Te Deum* siamo ancor qua
Duri e impalati come un anno fa.

Siamo in dieci contr' uno e si diría Che invece siamo in uno contro venti; Ogni assalto è una vera beccheria, Chè quei cani-da-Dio di miscredenti Adopran l'economica ricetta Di spedirci a furor di bajonetta. Per esempio l'altrier di notte tempo Quelle canaglie, come è lor costume, Hanno fatto così per passatempo Un'altra scorreria di qua del fiume; E ci han dato una tale pettinata Che mezza sola ci saria bastata.

E per tavola bianca all'improviso Comparvero tre barche cannoniere Che della Luna al pallido sorriso Ci cacciavan nei fianchi certe pere, Che, se non si scappava a gambe ritte, Ne spazzavano via fin le marmitte.

Abbiamo avuto quattrocento morti, Cento feriti e duecento prigioni; Ci buttaron per aria i contraforti, Ci portarono via quattro cannoni, E, quel che è peggio, fecero man bassa Perfin sui rubli della nostra cassa.

E s'intende che questa fino ad ora Appena appena può chiamarsi guerra: Il boccon duro per nostra malora Ce lo apprestan la Francia e l'Inghilterra, Che, a quanto pare, saran qui ben presto Colle bombe asfissianti e tutto il resto.

La faccenda si fa brutta, ma brutta, Chè a conti fatti voi non siete, o Sire, Che *Orazio sol contro Toscana lutta*; E quando noi sarem li per basire Vedrete ben che a cavarci dai freschi Ci salteranno addosso anche i Tedeschi. Voi mi direte, e non senza ragione, Che infin dei conti non v'importa un cavolo, Se tutti quanti in questa gran questione Vi danno addosso come foste il diavolo, Giacchè potete rimaner tranquillo Finchè vi resta il principe Danillo.

E in fatti è certo che tra lui e Voi Un milion di soldati avete armato; Ma dopo tutto, a dirsela tra noi, Il nostro è un certo stampo di soldato Che per farsi ammazzar non ha l'eguale, Ma ne ammazza pochetti, e qui sta il male. —

Scusate adunque se vi parlo chiaro, Ma vedrete voi pur che, dopo tanti Sacrifizii di sangue e di danaro, Resteran come sono i luoghi Santi, E temo assai che in conto vi si metta Le spese della guerra e il prò a scaletta.

Come Voi stesso me ne feste invito, Vi spifferai così alla buona il vero; E dopo ciò, se avete stabilito Che mandiamo all'Inferno anche l'Impero, La Vostra Sacra Maestà comandi E sarà fatto.

IL GENERAL LIPRANDI.

(Giugno 1864)





.

#### UN PROGRAMMA POLITICO, (\*)

Lettrici mie! da qualche tempo in quà
Un gran pensier mi va frullando in mente:
Si tratta d'una grande novità
O, dirò meglio, d'un nuovo ingrediente,
Che introdurre io vorrei nel materiale
Di questo benemerito Giornale.

Esso l'ago v'apprende ed il *crochet*. La storia, la moral, la geografia; V'insegna a far le torte ed i *puré*, Vi diverte con qualche poesia; Ma trascurò finor di porvi a giorno Di tutto quello che succede intorno.

Per esempio finor, da quanto io so, Non disse verbo dell'affar d'Oriente, E, se una volta o due ve ne parlò, Ve ne parlò così per accidente; E il suo silenzio, scusi ma bisogna Che glielo dica, è proprio una vergogna.

(') Pubblicato sul giornale: La Ricamatrice.

Qui l'egregia e spettabil Redazione Con questo paradosso si difende: « Altri fogli hanno assunta la missione Di trattar le politiche faccende; Noi badiamo al telajo ed al ricamo, Nè l'altrui campo lavorar vogliamo. — »

Che scrupoli son questi? un tal riguardo Gli altri Giornali l'han forse con Voi? Alle pagine lor date uno sguardo E schiettamente mi direte poi, Se ricami non son, non son trafori Le notizie che danno ai lor lettori.

Dunque s'è vero, e ognun lo può vedere, Che i giornali politici in giornata Ricaman le notizie a lor piacere, Se questo è vero, è cosa indubitata Che tal mestiere a Voi meglio s'addice, A Voi che fate la Ricamatrice.

E qui la rispettabil Redazione Prudentemente il bècco s'è cucito; Sicchè, mie care, per la gran ragione Che *chi tace conferma*, è stabilito Che quanto prima si porrà ad effetto Il mio nuovo e magnifico progetto.

La mia rivista senza tanti imbrogli
Della gran guerra vi darà un'idea:
Io spigolando andrò da tutti i fogli
Quanto di nuovo avvien laggiù in Crimea,
E ad una ad una vi saran contate
Perfin le bombe che verran slanciate.

Vi condurrò sul campo di battaglia
Tra il fuoco dei moschetti e dei cannoni;
In mezzo al grandinar della mitraglia
Numererò i feriti ed i prigioni;
E, perchè abbiate la misura giusta,
Vi saprò dir che cosa fa l'Augusta.

Ed or, lettrici, che la penna mia
Ai bollettini della guerra appresto,
Voi mi verrete a domandar qual sia
Il colore politico ch'io vesto,
E vorrete saper se il Fusinato
Sia in fondo un Moscovita o un Alleato.

Probabilmente qualche mese or fa
M'avreste chiesto, s'io son Turco o Russo:
Ma dallo sbarco d'Eupatoria in qua
La Mezzaluna ha perso il primo influsso.
E i Turchi in quest'affar, da quanto io vedo.
C'entran come Pilato entra nel Credo.

Dunque di Turchi non si parli — e poi Che volete infilarmi una divisa, Donne mie care, a dirsela tra noi La mia bilancia è ancora li indecisa; Anzi prudentemente, infin ch'io posso, Vorrei restarmi a cavalcion del fosso (\*).

La posa, non lo niego, è alquanto incomoda Ed anche, se vogliamo, un po' indecente; Per altro vi dirò che la mi accomoda, Perchè in ogni possibile emergente Col volta faccia li del Don Girella Potrei saltar da questa sponda a quella.

(') In questi e nei seguenti versi si allude alla politica ambigua ed oscillante tenuta dall'Austria nella vertenza d'Oriente.

Ma poi che per piacervi io son costretto A levarmi la maschera di dosso E volete ch'io salti a mio dispetto Dall'una parte oppur dall'altra il fosso, Dopo averci pensato alquanti mesi, Mi decido in favor dei Gallo-inglesi.

A dirvela per altro in confidenza, Siccome io stimo assai lo statu quo, Così nel foro della mia coscienza Io sempre parteggiai per Nicolò, Poichè infine Egli è il sol che tiene immota Del reo progresso la volubil ruota.

E mi ricordo che qualc'anno addietro, Allorquando l'anarchico torrente Parea che tutte si portasse dietro Le basi del buon ordine presente, Ei solo oppose ai grossi cavalloni La sua diga di rubli e di cannoni.

Ed è appunto perciò che, ammiratore Com' io sono dell'ordine sociale, A lui mi strinsi d'un devoto amore, D'un amore, direi, quasi filiale; Giacchè voglia o non voglia è quei che scopa Le liberali velleità d'Europa.

Ma tutto ciò sia detto in gran segreto, Così a quattr'occhi tra voi altre e me; Per cui vi prego o a meglio dir vi vieto Di palesar il mio pensier qual è, Poichè per certe mie ragion speciali Or sto per le potenze Occidentali. Non dovete però meravigliare
Se, a dispetto del mio convincimento,
Io trovo conveniente il dire e il fare
Al rovescio di ciò che bramo e sento;
Che in questo mondo chi è più furbo e scaltro
Pensa in un modo ed opera in un altro.

Dunque, senz'altre chiacchiere, io mi metto Con quei signori che da un anno in quà Van combattendo, a quanto ci hanno detto, Sol per la causa della Civiltà, Che, attesa l'espressione un po' simbolica. Esser potria la Civiltà cattolica.

Ma non parliam d'avvenimenti arcani Che in fin dei conti sono in man di Dio; Se oggi la va così, forse domani L'andrà diversamente, e a parer mio Ciò che di meglio or ci rimane a fare È sperare, sperare, e poi sperare.

Ed or, riepilogando il fin qui detto,
Io vi ripeto a mo' di corollario
Che ad onta del mio amor per Nicoletto
Almen per ora gli sarò contrario,
E i bollettini miei scritti saranno
In senso Turco-franco-austro-britanno.

(Gennajo 1855)



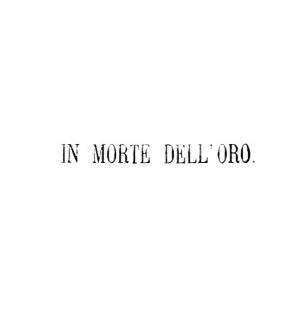

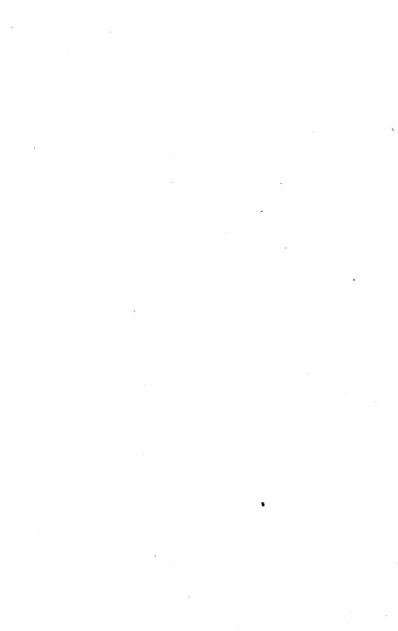

#### IN MORTE DELL'ORO.

Il tiranno è caduto — Sorgete Genti oppresse; natura respira! — V. MONTI

De profundis! nel lenzuolo
Giace avvolto il fier Golia,
Che dall'uno all'altro polo
Tenne il mondo in sua balia!
De' metalli il Monsieur Roux,
De profundis! non è più.

Non è più — l'Olanda e il Belgio Gli cantarono l'esequie; E noi pur sull'auree ceneri Invochiamo e pace e requie! Or che al mondo più non è, Requie e pace al Re dei Re; 1 Banchieri messi a lutto Sono accorsi al funerale; Chiuse a chiave dapertutto Delle Borse l'ampie sale Portan scritto sul portone PER LA MORTE DEL PADRONE.

Pover'oro! nella polvere
Il destino t'ha travolto;
Profanato fu il tuo tempio.
Il tuo altare capovolto;
Come il figlio del delitto
Sei dannato, sei proscritto.

Come Giove dal tuo trono
Sei tu pur precipitato.
Sei rimasto in abbandono
Come un cencio inzaccherato.
Sei bandito dal frasario
Del moderno Dizionario.

- Che affar d'oro! sui mercati
  Si gridava l'altro di:
  Or quei tempi son mutati
  Non si parla più cosi,
  Ma piuttosto dir si de'
   Oh che affar d'argent plaqué! —
- Che aureo cuore, che aureo giovine
  Mi dicevan tempo fa:
  Se mi dànno ancor dell'aureo
  Monto in bestia come va:
  Si può dir con più ragione
  Oh che cuore di pakfone!

Del pensier l'ala dorata
Gorgheggiò qualche poeta:
Ma che diavolo! in giornata
L'è una frase troppo vieta;
D'ora in poi il pensier del vate
Dovrà aver l'ali stagnate.

Sogni d'oro, tempo fu,
Sognavamo tutti noi;
Ma quel tempo non è più;
L'oro è morto — e d'indi in poi
Le vision della giornata
Son di carta monetata —

Californici Giasoni,
Che tosate il vello d'oro,
Non sciupate da minchioni
E le forbici e il lavoro:
Ritornate ai vostri lidi,
Californici Ovicidi.

Non sapete che quaggiù
Del decrepito metallo
Non vogliam saperne più?
Che un di o l'altro senza fallo
Per tre o quattro carantani
S'avrà un mucchio di sovrani?

Che cuccagna! di zecchini Avrem piene le scarselle; Colle doppie i biricchini Giocheranno alle piastrelle, E i luigi le funzioni Fungeranno di bottoni. Che cuccagna! vi prometto
Che fra quattro o cinque mesi
Avrem d' ôr lo scaldaletto,
Le pignatte.... ed altri arnesi:
Dio nol voglia, per la strada
Sputerem sull' oro-spada. (\*)

Nuovi Mida, al nostro tocco Tutto in ôr sarà cangiato; Noi l'avremo un soldo al tôcco Come il zucchero filato; Per due prese di tabacco Noi ne avremo pieno un sacco.

D'ora innanzi in un contratto Leggeremo a chiare note:

- « L'acquirente assume il patto
- « Di pagare in Banconote,
- « Sia in moneta o greggio o fuso,
- « Già s' intende l'oro escluso.

Ora poi che il grande Autocrata Dell'Impero minerale Vive solo nelle pagine Della Storia Naturale, Qual metallo verrà assunto Allo scettro del defunto?

Come spesso nasce il caso
Nelle gran rivoluzioni
Che alla barba di chi ha naso
Vanno a galla i più minchioni,
Vedrem forse ai primi stalli
I più sciocchi dei metalli.

<sup>(&#</sup>x27;) Così chiamano gli orefici l'oro di titolo sopraffino.

C'è Sempronio che pretende Che l'argento abbia il primato; Tizio invece (già s'intende Che il mio Tizio è un impiegato), Vuol sul trono dell'ex-oro I Viglietti del Tesoro.

Io non sto, ve l'assicuro,
Nè con quello nè con questo;
Ma spiando nel futuro
Son per dir che tardi o presto
Il metallo prediletto
Sarà il piombo — e ci scommetto.

(Febbraio 4851)

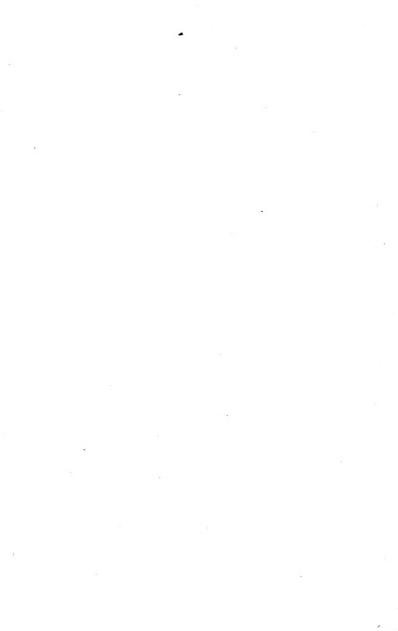



- « Il sottoscritto dichiara che la malattia dell'uva ha origine, secondo
- » le sue esservazioni, dove i nuovi tralci escono dai tralci vecchi.
  - « Si manifesta dapprima tal malattia con piccola escrescenza o pusto-
- · letta biancastra, una sostanza bianca o muffa, che prende forma di
- · anello. A poco a poco questa sos!anza si estende su tutto il tralcio, e
- · snlle foglie e i frutti.
  - « Il rimedio trovato consiste nello staccare con lama di temperino,
- od anche colle unghie, l'indicata pustoletta, e nello strofinare e
- » ripulire diligentemente la detta corona con un forte spazzettino,
- · come p. e. uno spazzettino da denti....

LUIGI MASPERO.

#### LA MALATTIA DELL'UVA.

A L. MASPERO. (')

Tutto ciò che non è applicabile non è bueno.

Assioma d'agronomio.

Via quei musi così negri, O pensosi possidenti! Bevitori, allegri, allegri! Siam nel secol dei portenti: Nol sapete? l'altro di La montagna partori.

Dopo un anno di dolori (\*')
La montagna da' suoi fianchi
Il gran parto sputò fuori,
E quaranta mila franchi
Hanno fatto, a quel che pare,
Il mestier della comare.

(\*) Questi versi si devono riguardare come un semplice Scherzo poetico, essendo troppo noti gli onesti intendimenti di chi inventava e suggeriva il rimedio. (Nota dell'A.)

(") È noto come il rimedio del Maspero si andasse elaborando da circa un anno, e come non sia stato pubblicato che dopo raccolta la somma da lui invocata come premio della scoperta. Grazie a Dio, l'irrimediabile Malattia che fa la guerra Al più caro vegetabile Onde lieta va la terra, Non è più, non è un mistero.... Domandatelo a Maspero.

Quest'orribile malore,
Questo Sosia del Cholera,
Questo verme struggitore,
Lo sapete che cos'era?
Esultate, o possidenti....
Nulla più che un mal di denti!

Sissignori un mal di denti,
Una specie di calcino
O, se meglio v'attalenti,
Una carie o li vicino;
Non credete che sia vero?...
Domandatelo a Maspero.

E che in fatto il morbo strano
Sia un affare da dentista
Lo si tocca colla mano,
Lo si vede a prima vista;
Basta legger la ricetta:

— Ugne lunghe e una spazzetta.

Signorine profumate,
Giovinotti del bon-ton,
Che vostr'ugne modellate
Sugli artigli del lion,
Presto ai ranghi e in campo uscite
Al servizio della vite.



LA MALATTIA DELL'UVA.

Vol. II, pag 34

Che se troppo stanvi a cuore
Le vostr'ugne alabastrine,
L'odontalgico dottore
Vi sa dir che puossi infine
Salvar l'ugne.... ed anche il vino
Con un po' di temperino.

Anzi dicono che in mare
Ci sian cento brigantini
Tutti carchi, a quanto pare,
Di spazzette e temperini,
Per armar la gran crociata
Dal Maspero inaugurata.

Ed inver, se si rifletta
Al processo della cura,
Si vedrà che la ricetta
È ben semplice e sicura,
Se ogni vite potrà avere
Per lo meno un infermiere.

Or facendo un po' di conti, E sommando all'indigrosso Quante viti ai piani e ai monti Ponno aver la peste addosso, Sarien certo insufficienti Dieci mila reggimenti.

In tal caso, a far man bassa Sul crittogamo invasore, Ci vorrà la leva in massa, Non è vero il mio dottore? Ma le masse, lo sapete, Aman meglio di star chete.

3

E che importa? Non per questo Si dirà che sia men vero Lo stupendo manifesto Pubblicato dal Maspero; È sua colpa se il progetto Non può mettersi ad effetto?

Se un milione di soldati
Possedesse il gran Sultano,
In due giorni i Principati
Tornerebbero in sua mano;
Ma gli manca quel milione!...
Lo capite il paragone?

È perciò che da onest'uomo, Dopo lunga riflessione Per veder se quel da Como Abbia il torto o la ragione, Alla fin mi sono indotto A decider come sotto:

Visto, letto, esaminato
 Il rimedio del Maspero,
 Ed essendo risultato
 Il prodotto.... d'un bel zero,
 Ei dovrà restituire
 Le quaranta mila lire.

Ma però in ricognizione
De'suoi studi umanitari,
O pietose anime buone,
In mancanza dei denari
La sua fronte redimite....
Con dei pampini di vite. —

### UN AUTO DA FÈ

NEL 1856.

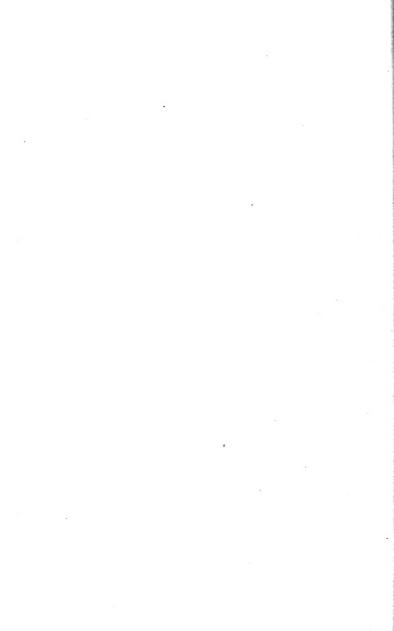

#### UN AUTO DA FÈ

NEL 1856.

Era il venti novembre — a lunghi tocchi Il campanon dell'Università Scuoteva i vetri del Caffè Pedrocchi, Dove tra un pan di Spagna ed un *Débats* L'umilissimo vostro Fra' Fusina Stava leggendo.... un latte di gallina.

A quel don-don la convenuta gente Vidi alzarsi d'un tratto e filar via; Ond'io, vôlto al garzon subitamente, Di tanto moto gli richiesi il quia; Ed ei: — Non sa?... cuccagna al Bò, cuccagna Per l'inaugurazion dell'Aula Magna. —

Ora, se nol sapete, io vi dirò
Che son curioso al par d'una donnetta,
E che dove van gli altri ed io ci vo:
Onde, li su due piedi, in tutta fretta
Tracanno il latte, ingollo il pan di Spagna,
E corro difilato all'Aula Magna.

Bella bellissima La Magna Sala Colla sua splendida Veste di gala,

Colle sue seriche Stoffe a rabesco, Co'suoi mirabili Dipinti a fresco!

Ritinta e liscia
Della persona,
La venerabile
Vecchia matrona,

La numismatica Polve detersa, Dai di che furono Quanto diversa!

Que'suoi marmorei Stemmi vetusti, Dal vol dei secoli Tarpati e frusti,

A guisa d'ellera Spandeansi allora Su per le squallide Pareti; ed ora

Stuccati a mastice, Dorati a fuoco, Mutando faccia, Colore e loco, In più simmetrica Architettura Allinearonsi Lungo le mura.

Fu, è ver, lo storico Ordin violato Dall'accademico Jus dell'Ornato:

Ma pur che l'occhio Pago ne sia, Eh! vada al diavolo L'Archeologia!

Abbasso, o storiche Memorie, abbasso! Evviva il regolo, Viva il compasso!

La cronologica
Ragion che vale,
Quand'è in pericolo
La visuale?

Via quelle gotiche Reliquie! Evviva, Norma d'estetica, La Prospettiva! —

Ingombro inutile, Sorgea da un lato Un vecchio pulpito Rozzo e tarlato; E da tre secoli Le sue pareti Copriva il nomade Ragno di reti.

Che far d'un mobile Frusto e rifrusto, Barocca satira Contro il Buon Gusto?

Della magnifica

Aula al decoro

Fiocchi ci vogliono,

Velluti ed oro.

Eh! vada al diavolo
Questo cammeo
Che ha nome Cattedra
Di Galileo!

D'un'archeologica Scranna ammuffita Meglio una seggiola Bene imbottita!

Se perde l'Aula Quel bel giojello, Chi mai ne scapita! — Forse il Bidello

Che più non traffica Sul vieto arnese, Tassando l'estasi Del tory inglese. Eppur, mi scusino Se glielo dico, Certe buon'anime Di stampo antico

Serbar volevano
Ad ogni costo
La vecchia Cattedra
Nel vecchio posto.

« Obbrobrio, strillano,
 I venerandi
 Ricordi offendere
 Dei nostri Grandi!

Son sacre pagine, Che alla memoria Dei tardi posteri Legò l'Istoria,

Perchè nel volgersi Lungo dei tempi S'eterni il lascito De'grandi esempi!

Obbrobrio, obbrobrio
I venerandi
Ricordi struggere
Dei nostri Grandi! » —

Eh via! che diancine! Tanto bordello Per quattro tavole Messe in sfracello? Se il voto artistico Oggi condanna Del gran filosofo L'informe scranna,

Oh! non crediatelo Perciò proscritto... Resta in effigie Lassù in soffitto!

E poi, sappiatelo, Questo cammeo Che chiaman Cattedra Di Galileo,

Ell'è una fisima Tradizionale, Che in linea storica Val quel che vale.

Vi par che l'inclito Professorame, Senza le indagini D'un lungo esame,

A tanto oltraggio Vorria dannata Una reliquia Di tal portata?

Neppur pensarsela Che quegli Egregi Possan commettere Tai sacrilegi! La vera Cattedra
Sta custodita,
A quanto dicono,
In acquavita;

E coram populo, Sana, incorrotta, A tempo debito Sarà prodotta.

Intanto, al diavolo Questo cammeo Che chiaman Cattedra Di Galileo!

Che importa un scheletro Tradizionale, Quand'è in pericolo La visuale?

Via quell'apocrifa Memoria! Evviva Norma d'estetica, La Prospettiva!

Viva la Triade Ornamentale, Che pose all'Indice Quello scaffale!

Viva l'industria Del falegname, Che quel noetico Goffo carcame Ridusse in cenere Sotto quell'olla, Che al gran Ristauro Scaldò la colla!

(Dicembre 1856)



#### IL RITORNO, (\*)

Ah! bello a me ritorna....
Norma.

In primis, dopo un secolo
Che non ci siam veduti,
Lettrici mie, vi spiffero
Un mondo di saluti,
E v'annunzio di poi....
Ch'io sto benone.... e Voi!

La salute, credetelo, Val più d'un terno al lotto; Benchè in questo mondaccio Così tristo e corrotto Anche un terno non sia Roba da trarsi via.

(\*) Dal Giornale: La Ricamatrice.

Anzi, se devo dirvelo
Li proprio alla papale,
Un ternetto in saccoccia
Non mi starebbe male,
Fossi pure costretto
Da un po' di reuma al letto.

Ma, lasciando gl'inutili
Preamboli da un canto,
Voi non potete credere
Quanto ho sofferto e pianto
E se mi parve eterno
Lontan da voi l'inverno.

Un disgraziato equivoco
Di tanto mal radice,
Fece montare in collera
Mamma Ricamatrice,
Ch' ebbe l' impertinenza
Di mettermi in quiescenza.

Tolto così all'assiduo
Dolce consorzio vostro,
Nel muto calamaio
Lasciai seccar l'inchiostro
E feci un reliquario
Del mio fedel Rimario.

Non basta — in braccio all'ansie Del mio dolor profondo Diedi un addio all'insipide Gioie di questo mondo; Spezzai l'arpa del Vate E mi conversi in frate. Corsi così ad iscrivermi
Qual Padre missionario
Nell'ordine del *Pungolo*,
Giornale ebdomadario
E legittimo erede
Di *Quel che non si vede:* (\*)

E imperturbato apostolo
Del vocabolo: Avanti!
Propagai fra gli eretici
Che qui tra noi son tanti,
La perigliosa scuola
Di quella gran parola.

Pur, benche morta al secolo, L'alma di fra Fusina Spesso col desiderio A voi correa vicina, Mandando a tutte in giro Un flebile sospiro.

E si m'urgeva il memore Pensier dei di che furo, Che fui più volte al rischio Di dar la testa al muro; E certo l'avrei fatta..., Se il muro avea l'ovatta.

<sup>(&#</sup>x27;) In seguito alla soppressione del giornale umoristico di Venezia, Quel che si vede, e quel che non si vede, pubblicavasi il Pungolo di Milano cogli stessi collaboratori, fra i quali l'Autore col pseudonimo di Fra' Fusina.

Così i miei di trascorsero
Tra il mesto e l'avvilito
(Però serbando incolume
il solito appetito)
Sempre invocando l'ora
bi rivederci ancora.

E di quest'ora l'estasi Non l'ho sognata invano: Chè l'altro giorno un foglio Col timbro di Milano Un pieno mi largia Decreto d'amnistia.

All'inatteso annunzio Tanta mi piovve in seno Ineffabil letizia Che fui per venir meno; Ma un dito di Bordò Tornommi in statu quo.

H Bordò, lo testifico Per molti esperimenti. È un ottimo specifico Contro gli svenimenti. Specifico che eclissa Fin l'acqua di melissa).

Calmati alquanto gl'impeti Della mia gioia prima. Del cor la piena effondere Volea in ottava rima; Ma per sbrigarsi presto Il più bel metro è questo: Ed io anelava ai garruli
Colloqui del passato.
Come l'uccello all'aria,
Come il destriero al prato,
Come voi.... a un cachemire
Di due o tre mila lire.—

Or che v'ho detto in quindici O sedici strofette (Auzi, contando meglio, Son proprio diciassette) In quanto duol discesi Questi sei lunghi mesi,

V'annunzio che a rifondermi Di tutto il tempo perso V'assorderò di chiacchiere Condite in prosa e in verso, Se però non mel vieta La prossima cometa.

Anzi, su quest'ipotesi, In obbligo mi credo, Lettrici mie, di prendere Il mio formal congedo; E se a caso quaggiù Non ci vedremo più,

Cercate almen di scegliere La celestial dimora, E allor forse è probabile Che ci vediamo ancora — Io all'inferno, vel giuro, Non ci vò di sicuro.



# PREFAZIONE POSTUMA.

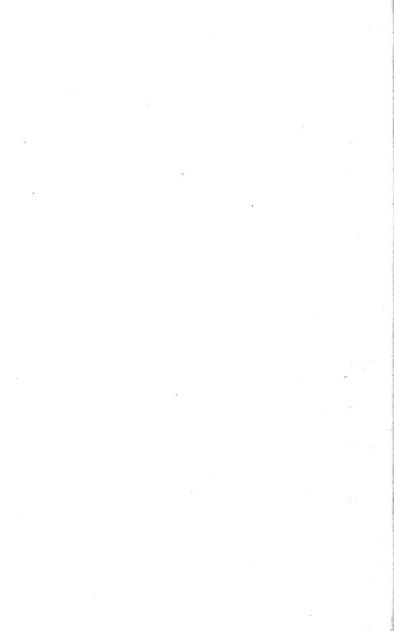

### PREFAZIONE POSTUMA.

Amabili lettrici! or che fornita
De' miei lepidi versi è la Raccolta,
Un dover di coscienza ora m'invita
A rivolgermi a voi anco una volta,
Per dirvi ciò che forse a più ragione
Io dovea dirvi in una prefazione.

Riflettendo però che a questo mondo Si fanno tante cose alla riversa, E che si vede balestrato al fondo Chi dovria starsi in alto e viceversa, Capirete che in fin torna lo stesso Se quel che dovea allor lo faccio adesso.

Dunque incomincio — Supponiamo un poco Che letti i versi miei da fondo a cima, M'aveste chiesto, e fosse pur per gioco, Qual pro' v'arrechi la mia facil rima, Credo, lettrici mie, che in questo caso Sarei restato con tanto di naso. E quando tutto al più v'avessi detto Che le povere mie ciancie canore, Se non altro producono l'effetto Di mettervi così di buon umore, Confesserete che non è un gran vanto Farvi rider per ridere soltanto.

Ai nostri di l'ingegno del poeta Dev'esser vôlto a più severo intento; Il che però, lettrici mie, non vieta Ch'ei rider possa se gli dà il talento; Ma quando ride in pubblico fa d'uopo Che il riso del poeta abbia uno scopo.

Or lo so ben che i miei giocondi scherzi, O se non tutti una gran parte almeno, Quel sorriso non han che morda e sferzi Il vizio e stringa al mal costume il freno, Nè quell'arguto al bene oprar richiamo, Che domandano i tempi in che viviamo.

Sono razzi di gioia scoppiettanti Via per l'aria in fuggevoli scintille, Sono frizzi leggeri assomiglianti Dello Sciampagna alle gazose stille, Che vi spruzzan lo spirito e la mente D'un'ebbrezza fugace ed innocente.

Ed è appunto perciò che in penitenza
Della matta allegria della mia Musa,
M'ho creduto in dover di coscïenza,
Lettrici mie, di domandarvi scusa
Se per ventura col ridevol verso
Io v'ho fatto esclamare: Oh tempo perso!

Ma se un atto fo qui di contrizione Perchè non scrissi come pur potea, Nessuno almen mi chiederà ragione D'aver mai scritto ciò che non dovea, Chè, grazie a Dio, posso dormir sicuro Sotto l'usbergo del sentirmi puro.

Inoltre oso sperar che voi m'avrete
Un bricciolin di carità cristiana,
Pensando che le mie rime facete
Io le scrissi in un'epoca lontana,
E a quell'epoca, il dirlo è ormai permesso,
Non si pensava qual si pensa adesso.

La gioventù d'allor, per sua sventura, Al forte imaginar non era avvezza, E certe idee che con assidua cura Ogni buon galantuomo oggi accarezza, Allor non ci cadean neppur in mente, O ci cadeano sol per accidente.

Che se talvolta un sentimento arcano Per un altro sentier mi sospingea, Timida ancor dall'inesperta mano La satirica penna mi cadea, E all'usate follie traeami ancora La spensierata ilarità d'allora.

Sorvennero altri tempi e ad altra lira Avvicinando le frementi dita, Un suon ne trassi di lamento e d'ira, Di fiero pianto e di gioia infinita; Ma in questa età chi più tra voi ricorda L'eco lontan di quell'infranta corda? Ed io lo volli rammentar soltanto Perchè al fatuo ciarlío della mia Musa Di più gagliardi sentimenti il vanto Debba almeno tornar di qualche scusa, E per farvi sapere in qualche modo Che, se fa d'uopo, so parlar sul sodo.

Che s'egli è ver che mi concesse Iddio Un filo almen di poetica vena, Perch'esso più non cada, inutil rio, Ad inaffiare un'infeconda arena, Tutti gli sforzi del mio scarso ingegno Saran conversi ad un più nobil segno.

Voglio rider ancor — ma questo riso Serbando pur le sue lepide forme, Farò che sia con più sagace avviso Stimolo acuto alla virtù che dorme, E i rei costumi flagellando e il vizio, Più santo adempia e più civile uffizio.

Ed or lasciando il buon umor da parte,
Tingo la stanca penna in altro inchiostro,
E delle nuove meditate carte
Sciorinando il volume al guardo vostro,
Forse che il suon di più soave rima
Temprar vi possa le follie di prima. (\*)

<sup>(&#</sup>x27;) Scritta appositamente come chiusa alle poesie giocose della prima edizione, noi inseriamo questa prefazione postuma nel secondo, avendo dovuto occupare !e prime pagine di esso con altri sei componimenti faceti.



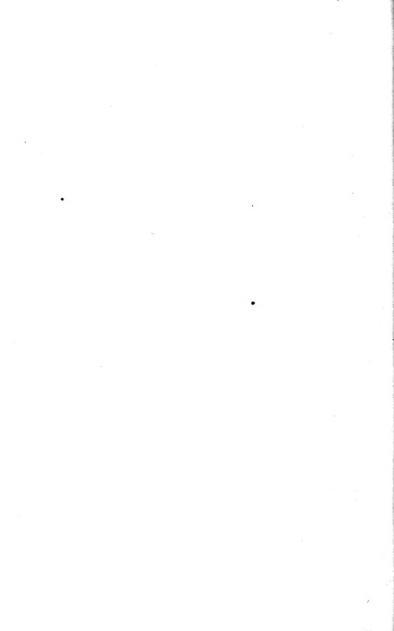

### LA PROFUGA LOMBARDA.

(Reminiscenze del 1848)

- La patria è caduta nel sangue dei forti Si è spenta la stella dell'itale sorti! O madre, dal nembo di tanta tempesta Sottraggi la mesta — che langue cosi.... Corriamo tra i monti, voliamo sul mare, Fuggiamo le care — memorie d'un di.
- O Terra d'Elvezia, sei grande e solenne Nel bianco tuo manto di neve perenne! Sei grande nell'irta tua cerchia di monti, Nei rosei tramonti — d'un libero sol: Oh in grembo di questa natura gigante Vorria quest'errante — fermare il suo vol!
- Ma sento la brezza del lago natio
  Che il bacio mi manda d'un ultimo addio;
  Ma veggo le cime dei colli lombardi
  Che sotto i miei sguardi s'ingemman di fior....
  Oh! vieni, mia madre, traducimi altrove,
  Qui troppa mi piove mestizia nel cor!

Sei bella, o superba dei Doria cittade, Sei bella nell'ampie di marmo contrade; Del vasto tuo mare nell'onde t'ammiro, Mi piace il zassiro — del caldo tuo ciel; Ma più del tuo cielo, ma più del tuo mare Tornavanmi care — quell'alpi, quel gel!

Almen fra que' monti talor mi venia
Un qualche profumo dell'aura natia;
Talor mi giungeva sull'ale del vento
Il dolce concento — de' nostri pastor....
Oh! vieni, mia madre, traducimi altrove,
Qui troppa mi piove — mestizia nel cor.

Salute, o Gentile dell'Arno, ch'estolli
La fronte ricinta de' cento tuoi colli!
Col fervido volo dell'ape amorosa,
Che in grembo alla rosa — va l'ali a serrar,
Nel tuo di verzura bacino olezzante,
O patria di Dante, — discendo a posar.

Ma sento di trombe guerriere uno squillo, Ma veggo da lunge l'estranio vessillo! Un turbin d'armati s'avanza s'avanza.... Non ha più fragranza — la terra dei fior! Oh! vieni, mia madre, traducimi altrove, Qui troppa mi piove — mestizia nel cor!

Corriamo, corriamo! s'inalzano alfine Com'ombre lontane le sette colline: Corriamo, corriamo! la patria perduta Quest'esul saluta — nell'alma Città! Vivrò nelle glorie dei giorni caduti, La patria dei Bruti — mia patria sarà. Ma il cielo s'imbruna, ma s'alza repente Un nugolo scuro dal fosco occidente: Son piene le fosse di sangue e di morti.... La terra dei forti — è in ira al Signor! Oh! vieni, mia madre, traducimi altrove, Qui troppa mi piove — mestizia nel cor!

Ahimė! dell'Italia nel triste orizzonte
Non trova un guanciale la stanca mia fronte;
Rediamo alla terra che vidi fanciulla,
Rediamo alla culla — del primo soffrir!
Se un duolo perenne ci serba l'Eterno,
Nel suolo paterno — men duro è il patir.

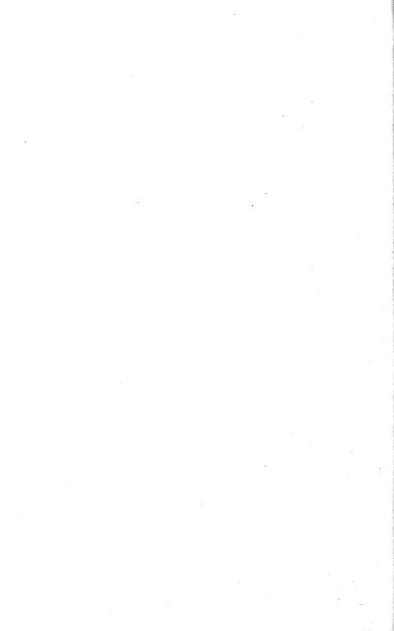

# LINA LA POVERA.

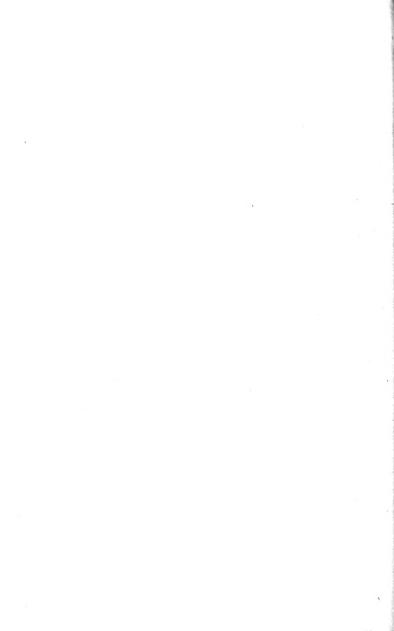

## LINA LA POVERA.

ſ

Era Lina un'ingenua verginella Che ai sedici anni non toccava ancor; Era bionda, era pallida, era bella, Nè ancor sapea che cosa fosse amor.

Fuor del modesto veroncel spandea I suoi fiori di neve un gelsomin, E nella verde sua prigion battea L'ali dorate un garrulo augellin.

- A quell'umil finestra ogni mattina, Allor che in rosa si tingeva il ciel, Il bianco volto comparia di Lina Curva sull'ago e sul trapunto vel.
- E là seduta de' suoi fiori accanto Gorgheggiava la solita canzon, Mentre il leggiadro animaletto intanto Ne ripetea sommessamente il suon.

Della sua casta cameretta in fuori Lina altro mondo non sapea quaggiù; Col suo augel, col suo velo e co suoi fiori Era felice e non chiedea di più.

Pallida mammoletta della vita Nel suo profumo si chiudea cosi, E ignota al mondo la gentil romita Crescea nel gaudio de solinghi di.

#### II.

- Ma un giorno sul lastrico del muto sentiero Risuona la zampa d'un bruno corsiero — La bella fanciulla s'affaccia al veron, E incontra lo sguardo d'un fiero garzon.
- Al moto improvviso col braccio percosse Il vaso dei fiori — quel vaso si mosse, E al bruno corsiero cascava sul crin Il fiore più bello del suo gelsomin.
- Del giovin signore sul nobile viso
  D'un gaudio segreto lampeggia il sorriso:
  Un guardo al verone, un bacio a quel fior,
  E via di galoppo cavallo e signor.
- Quel giorno le usate carezze d'affetto Non ebbe da Lina l'afflitto augelletto, Chè sempre volava l'errante pensier Al fiore caduto sul bruno corsier.
- Quel volto, quel guardo, quel bacio, quel fiore Un palpito ignoto le mandano al core; Se muove le ciglia, se corre al veron, Non vede che il volto del fiero garzon.
- Per tutta la notte sul molle origliero Lo scalpito intese del bruno corsiero. E sempre negli occhi e sempre nel cor Il bacio eloquente del giovin signor.

E allora che ai tocchi dell'Ave Maria Le languide ciglia dischiuse la pia, E quasi presaga d'un nuovo avvenir Le bianche cortine discese ad aprir,

Un foglio intravide lo sguardo indovino A un ramo sospeso del suo gelsomino, Al ramo ove jeri spuntava quel fior Che il bacio raccolse del giovin signor.

E Lina tremando d'un fremito arcano Al foglio piegato protese la mano; L'azzurro suggello ne infranse, l'apri... Il foglio amoroso diceva così:

- Lina! dall'ora che nel tuo sembiante
   Aridamente il guardo mio fisai,
   Fin da quell'ora, da quel primo istante
   D'un'incognita fiamma arsi e t'amai;
   Di quell'amor t'amai, angiolo mio,
   Di che non s'ama che la patria e Dio.
- Vieni, o Fanciulla! alle tue bionde chiome
  Di gemme e d'ôr voglio comporre un serto;
  Il suo cor, la sua mano ed il suo nome
  T'offre, o Lina, in ginocchio il Conte Oberto;
  Vieni, o fanciulla! la tua dote è il fiore
  Che custodilo mi sta qui sul core. » —

Ma Lina, la povera fanciulla inesperta, Del Conte rifiuta la splendida offerta: E sì che nei santi recessi del cor Gli ardeva l'incenso d'un vergine amor.

- Ma un grido dell'anima « il Grande, dicea, Non vive felice con donna plebea; Oh! s'egli men lieto dev'essere un di, Ignori la fiamma che m'arde così. » —
- E Lina, la povera fanciulla amorosa, Al Conte negava la mano di sposa; Nè meste parole, nè lungo pregar Quel fiero e tenace consiglio mutar.
- Il fervido amante, che a vincer non vale L'ignota cagione del niego fatale, Siccome una face ch'è presso a morir, Languiva nell'ansie d'un vano desir.
- Ma un di che inatteso le giunse dappresso, Udi la fanciulla che in tuono sommesso, Col pianto negli occhi, diceva: — « Porchò, Perchè non è povero al pari di me! » —
- Un lampo sfavilla negli occhi del Conte, D'un raggio improvviso gli splende la fronte, E come sospinto da un grande pensier Che l'alma gl'inonda d'immenso piacer,
- Poichè non m'assenti la cara tua mano,
  Io fuggo, fanciulla, lontano lontano;
  Ma come finora t'ho amata, così
  Io t'amerò sempre.... le disse e spari.
- E Lina, ogni giorno seduta vicino
  All' ombra odorosa del suo gelsomino,
  Con lungo sospiro diceva tra sè:

   \* Perchè non fu povero al pari di me? »—

III.

Scorso è un anno — il di morente Manda l'aura vespertina Entro il velo trasparente Della candida cortina; E la santa giovinetta Al suo tacito balcon Ripensava poveretta! All'amor del suo garzon.

Ripensava al fior caduto
Sovra il bruno corridore,
A quel bacio, a quel rifiuto
Che la tolse a tanto amore;
E una lagrima piangea
Che qual perla del mattin
Tra le foglie si perdea
Del suo caro gelsomin.

Mentre assorta quella mesta Nel pensier che la rapia, S'abbandona alla tempesta Dell'accesa fantasia, Sulla porta dell'ostello Come stanco dal cammin Chiuso in lacero mantello Si sofferma un pellegrin. E alla bella pensierosa

Le pupille sollevando:

— « Un asilo, o mia pietosa,

Per la notte io vi domando:

Son tre giorni che cammino,

Che un asilo chiede invan

Questo povero tapino

Senza tetto e senza pan. »

Alla voce del viandante
Che si mesta le ragiona,
La fanciulla palpitante
Tremò in tutta la persona;
E a quel suon che le favella
D' un lontano sovvenir,
La vietata porticella
Scende rapida ad aprir.

Il mantello arrovesciato,
Sulla soglia a lei davante
Del suo fido innamorato
S'offre il pallido sembiante.
— « O mia Lina, il grande antico
Ridomanda la tua man,
Or ch'è un povero mendico
Senza tetto e senza pan. » —

E narrò che un anno pria Le sue terre avea venduto, E per l'Indie si partia Dopo l'ultimo saluto; Ma che stanco dell'esilio Que' paesi abbandonò E su ligure navilio Per l'Italia s'imbarcò. Ma che giunto presso il porto Naufragava il bastimento E dall'onde quasi morto Ei fu tratto a salvamento: Ogni avere avea perduto, Ma restavagli quel fior Che sul crine era caduto Del suo bruno corridor.

Di letizia un senso arcano
Provò Lina in quell'istante,
E posando la sua mano
Nella man del fido amante:
— « Tu sei povero, gran Dio!
Giubilando ripetè;
Vieni, io t'offro, Oberto mio,
La mia mano e la mia fè. » —

Il di appresso, quando l'aria Bruna bruna si facea, Una chiesa solitaria Di due faci risplendea: E sull'ara genuflessi Nel delirio dell'amor Benediva i due promessi Un ministro del Signor.

### IV.

Il tempio si schiude: per l'aria tranquilla La luce scintilla — di cento doppier — Appiedi dell'atrio sta un cocchio dorato Da quattro tirato — nitrenti corsier: Di plausi e di viva festevole un suon Saluta la sposa del fiero garzon.

Son giunti al palazzo: per l'aule lucenti Di lieti concenti — si spande il fragor: A festa vestite le ricche pareti, I molli tappeti — coperti di fior, E via per le stanze giocondo a veder Quell'ire e redire di paggi e staffier.

Confusa, smarrita la povera Lina Sull'oro cammina — gittato a'suoi piè, E ignara del nuovo destin che l'aspetta La pia giovinetta domanda: Perchè Quel cocchio, quei paggi, quei canti, quei fior, Quell'onda lucente di tanti tesor?

E Oberto traendo la bella smarrita, In stanza romita — l'adduce e colà In splendido vaso di gemme contesto Solingo e modesto — sugli occhi le stà Il cespo odoroso di quel gelsomin Che al bruno destriero cascava sul crin.

- " L'amante che ordiva la fraude amorosa,
  Mia bella ritrosa, bugiardo non fu:
  Del facile inganno non chiedo perdono....
  Il povero io sono la ricca sei tu;
  Chè tutti, o mia Lina, del mondo i tesor
  Non valgono un solo tuo vezzo d'amor. » —
- E Lina la povera sui giorni del grande Di fresche ghirlande — l'olezzo versò; Per una di gaudi catena infinita D'Oberto la vita — con essa volò; Chè anello d'affetti gentili quaggiù Tra Povero e Ricco s'asside Virtù.

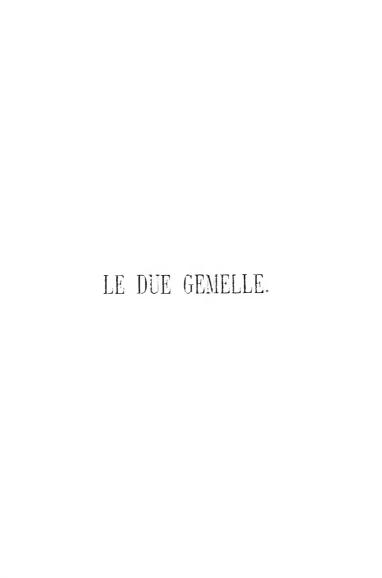



## LE DUE GEMELLE.

Ī.

O giovinette, se nel cor vi suona La santa voce del fraterno amor, Fatemi intorno una gentil corona E il verso udite dell'umil cantor.

Ell'è un'istoria che bambino appresi Sovra i ginocchi di mia madre un di, E come dalla sua bocca l'intesi, Fanciulle, a voi la narrerò così.—

V'erano, non so dove, due sorelle Insiem cresciute dalla stessa età, E siccome nascevano gemelle Eran pari di grazia e di beltà. E fra di lor s'assomigliavan tanto Che non può mente umana imaginar; La madre istessa, che le avea daccanto, L'una coll'altra le solea scambiar.

Allor che usciano dalla santa Messa Avvolte entrambe nel lor bianco vel, Parean due foglie d'una rosa istessa, Parean due stelle dell'istesso ciel.

Tutto era eguale — il bruno delle chiome, L'arco del ciglio, il vergine pallor; Norina e Nella si dicean per nome, E il nome sol le distinguea fra lor.

E queste care, che all'istessa cuna Ebber comuni il latte e l'origlier, S'amavan tanto che il pensier dell'una Sempre sempre dell'altra era il pensier.

Quando il sembiante sorridea di Nella, Norina anch'essa avea il sorriso in cor; E se questa piangea piangea pur quella, Indivise nel gaudio e nel dolor.

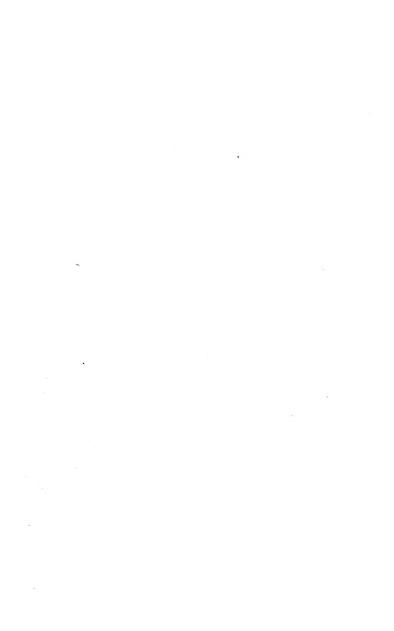



LE DUE GEMELLE.

Vol. 11. pag. 79.

II.

Vienmi, o sorella, vienmi vicina —
 Un giorno a Nella dicea Norina —
 Un gran segreto tengo sepolto
 Nella più ascosa parte del cor,
 E — proseguiva chinando il volto —
 E a te, mia Nella, nol dissi ancor.

È circa un mese, dal mio balcone Scontrai lo sguardo d'un bel garzone: Ha l'occhio azzurro, la taglia snella, Un portamento da cavalier; E la sua imagine, mia dolce Nella, L'ho sempre fissa nel mio pensier.

Ma donde ei venga, ma chi egli sia
Io non so dirti, sorella mia;
So ben che un giorno con mesto accento
— Oh quanto io t'amo! — l'intesi dir;
Ed io gli offersi da quel momento
Tutto il profumo de' miei sospir. » —

Cosi Norina diceva, e intanto
Sul ciglio a Nella spuntava il pianto.
Quell' occhio azzurro l'aveva anch'essa
Dal suo balcone scontrato un di,
E quella dolce parola istessa
Nel giovin sangue fremer senti.

L' estranio, illuso dal lor sembiante, Era d' entrambe rimaso amante; E così all' una — T' amo! — dicea, Diceva all' altra — T' amerò ognor! Una soltanto d' amar credea E due ne amava d' un solo amor.

Povera Nella! ben essa in core Sentiva il fremito del primo amore, Ma da quel giorno che la sorella L'ascoso affetto le confidò, Più il desioso sguardo di Nella Nel bell'estranio non s'incontrò.

Nella sua immensa pietà fraterna L'amor combatte che la governa; La cara imagine fugar s'ostina Ma quell'imagine ritorna ognor!... Felice intanto vivea Norina Fra i casti gaudi d'un santo amor. III.

Son promessi — il gran di s'avvicina Che due cari sì a lungo sognâr: Fra tre giorni la bella Norina Salirà col suo sposo all'altar.

Già trapunta è la serica vesta Che sul fianco ondeggiar le dovrà; Già la bianca ghirlanda s'appresta Che il lucente suo crin cingerà.

Il suo core sospira anelanteAlla festa del prossimo di....Ma di Nella sul fosco sembianteImprovvisa una fiamma sali.

Una fiamma che i sensi le invade Coll'ambascia d'un nuovo dolor, Che per l'ossa trascorre e ricade Come un masso di piombo sul cor.

- Poveretta! una lotta sostenne Che niun labbro saprebbe ridir; Poveretta! in quest'ora solenne Cede al peso di tanto soffrir.
- Il respiro le balza dal petto, Più frequente le palpita il cor: Già s'affrettan sul vergine letto Le tremanti sue membra a compor.
- E Norina con ansia pietosa, Fra le angoscie d'un dubbio fatal, Come un angiol custode si posa Della suora all'insonne guancial.
- Ma di sogni in un vortice ardente La ragione dell' egra smarri; Nel delirio travolta è la mente, E il suo labbro favella cosi:
- « Via da me quelle splendide faci, Via quei baci, — che m'ardono il cor! Se d'amor non mi parla quell'uno, Che nessuno — mi parli d'amor.
- Come l'ape all'olezzo del fiore
   Questo core si volge a lui sol;
   Nel profumo lo sento dei campi,
   Dentro i lampi lo veggo del sol.
- « Col suggello d'un ferro rovente
  Nella mente il suo nome mi sta;
  Ma quel nome che tanto invocai
  Nessun mai dal mio labbro l'udrà.

- « A te sola, mia dolce sorella,
   La tua Nella quel nome può dir:
   Vienmi appresso, sul letto t'inchina,
   Chè Norina non l'abbia ad udir.
- Oh! ncn sappia che m'arde nel petto Quell'affetto — che anch'essa provò:
   Sul tuo serto di sposa, o Norina,
   Questa spina — non io gitterò.
- De'tuoi gaudi non turbi la festa
   Questa mesta che muore d'amor;
   Sol nei di che verranno, o sorella,
   La tua Nella ricorda talor. »

IV.

Così parlava — e tra le sparse chiome Convulsamente la sua man spingea, Quasi a strappar quel formidato nome Che per l'ardente suo pensier correa; Così parlava — e la sorella intanto Muta e pensosa le sedeva accanto.

- E declinando la sua fronte mesta Sull'origlier della gentil giacente, Di novissimi affetti una tempesta Ferver sentia per l'agitata mente; Poi surse e bella d'un divin sorriso A lei si strinse e la baciò nel viso.
- No non morrai, dicea, povera Nella,
  No non morrai di quest'amor si grande;
  A te sola a te sola, o mia sorella,
  La mia veste, il mio vel, le mie ghirlande;
  Il don mi festi del tuo amore, ed io
  ll sacrifizio ti farò del mio. >>

- Al noto suon di que' soavi accenti Schiuse gli occhi la bella dolorosa E in lei fissando le pupille ardenti: « Sei tu dunque, le disse, o mia pietosa, Che dentro all'alma travagliata e sola Mi piovi il gaudio della tua parola?
- Quel che or dicesti io non saprei, ma tante È il conforto che il tuo labbro m'addita, Che in questo cor dai patimenti affranto Ancor mi sento rifluir la vita: Stammi, sorella mia, stammi qui presso, E parla ognor come parlavi adesso. »

Così dicendo, sul fraterno seno
La bellissima testa abbandonava,
E in un cielo d'amor lieto e sereno
La sua redenta fantasia vagava:
Mentre Norina santamente mesta
Le carezzava la dormente testa.

V.

L'anno appresso alla Cappella
Del domestico tempietto
Si stringea la man di Nella
Alla man del suo diletto:
Era bella e parea lieta
Quando all'ara s'accostò,
Ma una lagrima segreta
Dentro gli occhi le tremò:
Chè Norina all'ora istessa
Chiusa anch'essa — nel suo vel,
Il gran voto profferia
Che l'unia — per sempre al ciel!

# UN'IMPRUDENZA.

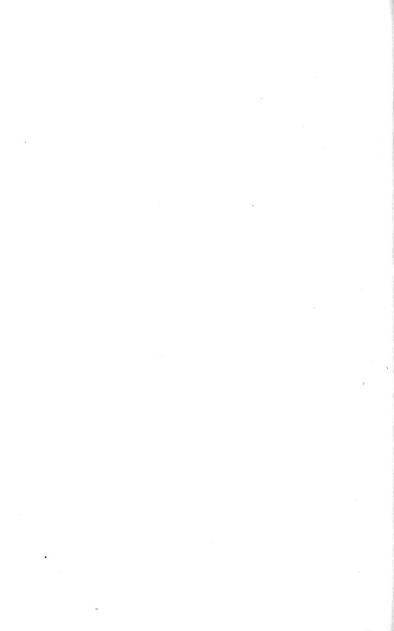

## UN'IMPRUDENZA (\*)

- Presto presto, o fida ancella, Il mio serto il più gentil, La mia veste la più bella, Il più splendido monil; Della danza è presso l'ora, Nè parata io sono ancora!
- « Le mie treccie or via t'appresta Vagamente ad acconciar; La regina della festa Questa sera io vo'sembrar: Fammi bella e in dono avrai Tutto quel che mi vorrai.
- « Entro il bruno delle chiome La ghirlanda intreccierò Che nel giorno del mio nome La mia madre mi donò; E qui in sen modesta e sola Una pallida vïola.

<sup>(\*)</sup> Questo tristo avvenimento succedeva in Napoli nel settembre del 1851.

- « Mi porrò la bianca vesta Che trapunsi di mia man; La regina della festa Questa sera mi diran.... Presto presto, o tida ancella. Quella vesta così bella.
- « Sotto il velo trasparente La tua man dovrà dispor Quella stoffa rilucente Nel cerulëo color, E del lembo in sul confine Sei camelie porporine.
- « Il ventaglio della China, Guarda ben, non ti scordar: Della festa la regina Questa sera io vo'sembrar: Fammi bella e in dono avrai Tutto quel che mi vorrai. »

Compiuto è il lavoro: con guizzo leggero Dal molle origliero — la vedi balzar, E via scivolando com' ombra fuggente, Nel vetro lucente — si corre a mirar.

Sul mobile perno lo specchio compone E a terra depone — l'ardente doppier, Perchè dell'aerea sua veste di neve La piega più lieve — si possa veder.

- Va corri fanciulla! la notte s'avanza, Già il suon della danza — preluder s'udi: Va corri, fanciulla! t'attende la festa, Che importa la vesta? — sei bella cosi.
- L'incauta non m'ode: col petto anelante, Coll'occhio vagante — sul velo fatal, Siccome farfalla che al lume s'aggira, Si guarda, s'ammira — nell'ampio cristal.
- Sorride, folleggia la bella imprudente, Ma al lembo cadente — del serico vel La fiamma soggetta s'appiglia ed ascende, Qual lampo che fende — l'azzurro del ciel.
- E su per le vesti la cinge, la fascia....
  Un urlo d'ambascia dal petto le usci:
  E spinta dal nuovo terror che l'assale
  Via via per le sale gridando fuggi.
- L'incendio la segue; la povera grama Pur fugge ed esclama: — Soccorso, pietà! — Ma più ch'ella fugge ma più ch'ella grida, La fiamma omicida — più vasta si fa.
- È un turbin di foco che corre, che sbalza, Che scende, che s'alza — com' onda del mar, E a fiocchi di fiamme per l'aria infocata La veste stracciata — si vede volar.
- Soccorso soccorso! consunta è la veste, Il foco la investe — con nuovo furor; Soccorso soccorso! le manca la voce, Lo spasimo atroce — le lacera il cor.

- Soccorso, soccorso!... si schiudon le porte....
  Un grido di morte per l'aria s' udi;
  Sull'orrida soglia col guardo travolto,
  Scomposta nel volto la madre appari.
- « Mia figlia, mia figlia!» con impeto ardente
  La bella morente si strinse e baciò...
  Ma al bacio materno non torna la vita;
  Fu tarda l'aita la figlia spirò!...
  - O fanciulle, se piangeste
    Al destin di quella cara,
    Tra le danze, tra le feste
    Che la vita vi prepara,
    Vi stia sempre nel pensier
    Quello specchio e quel doppier.

# ESTELLA E BICE

NOVELLA.

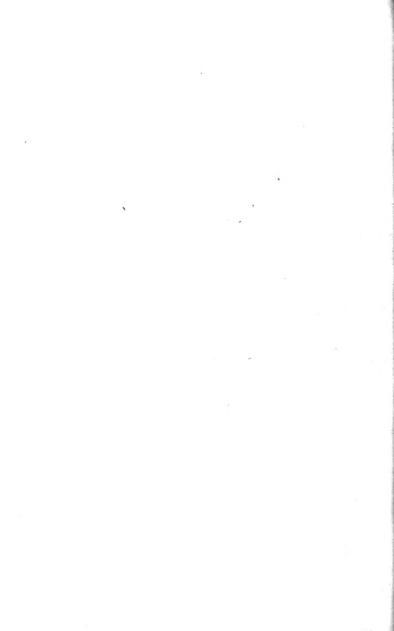

### ESTELLA E BICE.

I.

#### IL COLLEGIO.

Come due rose peregrine al mite Tepor cresciute d'un istesso Aprile, Alle sante d'un chiostro ombre romite Vivean congiunte d'un amor gentile Due giovinette vereconde e belle, D'età, di grazia e di virtù sorelle.

Bice l'una diceasi e l'altra Estella; Nobile e ricca questa, ad alto stato Chiamata un giorno nel gran mondo, e quella, D'onesto si ma povero casato, Dei vari studi e del genial lavoro Per l'incerto avvenir si fea tesoro. Un pensiero concorde, una d'affetti Consonanza indivisa, un indistinto Vaticinio del cor, ne' vergin petti, Quasi per forza d'amoroso istinto, Svolsero il germe dell'affetto santo Che fa comuni l'allegrezza e il pianto.

Sempre un solo il volere ed una sola Era la mente delle due bambine; Coltivavano insiem l'istessa ajuola, All'ombra istessa si sedean vicine E d'eguali scegliean forme e colori Le vesti, i nastri, gli ornamenti, i flori.

Crebber così negli anni ed in quel caro Della vita consorzio a lor parea Che mai giunger dovesse il giorno amaro Che ricondurle al suol natio dovea; Disgiunte! esse che ognor nutrir la speme Di viver sempre e di morire insieme!

Pur quel giorno s'appressa — il lor sembiante Pensieroso ognor più fa manifesto Il precoce dolor di quell'istante Che scambiarsi dovran l'addio funesto; E un di, più afflitta dell'usato, Estella Si fa presso all'amica e si favella:

« Senti, mia Bice! s'avvicina l'ora
 Che dal chiostro solingo alla paterna
 Nostra magion ritorneremo ancora:
 Oh! ma pria di partir giuriam ch'eterna
 Porteremo con noi questa che in petto
 Da tant'anni ci corre onda d'affetto.

- « Nascita illustre, ricco censo avito, Tutto mi pinge un avvenir giocondo; Pure io sento che in mezzo all'infinito Turbin di gioje che m'appresta il mondo, Sento che dirmi non potrò felice Se mi manchi l'amor della mia Bice.
- « Io ti prometto che verrò sovente A visitarti al tuo natal paese; Ti scriverò di spesso e lungamente E tutto tutto ti farò palese; Se con me non sarai siccome adesso, In imagine almen t'avrò dappresso.
- Quelia fida amistà che m'hai concessa È necessaria alla mia vita ormai;
  Deh! serbati per me sempre la stessa
  E come or m'ami amami sempre, sai!
  Ed io ti giuro qui, dinanzi a Dio,
  Che ognora tu vivrai nel pensier mio. »
- E s'abbracciar piangendo e in quell'ardente Abbandon delle afflitte anime, ad una Voce entrambe giurar solennemente Che, per volger di tempo e di fortuna, Nella lor vita non avria mai fine Quell'amistade che le unia bambine. —

II.

#### L'OBLIG.

- « Essa non m'ama più! questo del core Mel dice ormai presentimento arcano: Memore io si del nostro primo amore Cento volte le scrissi e sempre invano; Indifferente al duol che si m'accora, Nè d'un sol detto mi conforta ancora!
- « Ne' suoi mille tripudi omai travolta Il nostro rinnegò dolce passato, Nè si ricorda più quanto una volta Al cospetto di Dio m'avea giurato; E giurato m'avea ch'eternamente La mia memoria le saria presente.
- Io si t'amava e t'amo ancora, Estella, Con quella fede che t'avea promessa: Tu obliasti, infedel, la tua sorella, Ella no che per te sempre è la stessa, Nè v'ha istante che in cor non le ritorni La rimembranza de' passati giorni.

- Ben profonda è l'angoscia e ben crudele Il disinganno che per te provai, Ma non temere che le mie querele Le tue gioie a turbar scendan più mai; Che a te ridir di mie amarezze il peso Il mio non lo consente animo offeso.
- « Di me più dunque non udrai novella, Di me che data pur t'avrei la vita: Tra i pazzi gaudi del tuo mondo, Estella, Scorda pur questa povera romita; Ma se ti trovi un di sola e infelice, Oh! ti sovvenga allor della tua Bice. »—

Così piangea dell'amistade antica

Le pie memorie e le recenti offese,
Nè mai più il nome dell'infida amica
Dalle sue labbra proferir s'intese:
Ma se il labbro tacea, vigile il core
Tornava sempre al suo perduto amore.

III.

#### LA RICONCILIAZIONE.

Avea Bice un fratel — giovine ancora, Eppur ricco d'ingegno e di dottrina, Modestamente esercitava allora La medic'arte alla città vicina; Ed ivi Estella i giorni suoi traea Poscia che il chiostro abbandonato avea.

Si videro più volte ed un'arcana Involontaria simpatia li accese: Ma ricca dessa e di sua stirpe vana Quel fascino nascente al cor contese; Chè il nome avito profanar le pare Nelle lusinghe d'un amor volgare.

Il falso orgoglio, che gli affetti santi Turbò così di sua gentil natura E che tra i vacui della vita incanti All'antica amistà la fe' spergiura, Per conforme cagion l'orgoglio istesso Dal nuovo amor la respingeva adesso. Pur nel fondo dell'anima l'altera Di quell'umile amor si compiacea; E allora pur che alla volubil schiera De' suoi facili amanti sorridea, Non invocato le venia davante Dell'ignoto garzone il bel sembiante.

Ed ei l'amava nel silenzio: e quando Dal suo palazzo la fanciulla uscia. Timidamente il suo cammin spiando Da lontan le vegliate orme seguia, Felice assai se d'incontrar gli tocchi Un fuggente balen di quei begli occhi.

Così passar più mesi — essa, nel lieto Avvicendar di tante feste e tante, Dall'instabile cor qualche segreto Sospir mandava al peritoso amante; Ed ei, timido sempre e riverente, D'invincibile ardea fiamma crescente.

Ma inaspettata un di correr per cento Bocche s'intese la fatal novella Che un triste della sorte avvenimento Avea colpito il genitor d'Estella, Che dalle pompe del suo eccelso stato In umile fortuna era piombato.

Povera Estella! dall'infausto giorno Che la mutabil sorte l'abbandona Tosto si vede scomparir d'intorno Il fatuo stuolo che le fea corona, E crudelmente tramutarsi in spine Il roseo serto che cingeale il crine. Col rimorso nell'alma allor rammenta Le caste gioie dell'età fuggita, E la sua stolta vanità lamenta E i giuri infranti e l'amistà tradita E quell'orgoglio che la fe' ritrosa Ad un amor che interrogar non osa.

Il ricordo così dei di che furo Più foschi ancora nel pensier le pinge Gl'incerti casi del lontan futuro; E un'assidua mestizia il cor le stringe, E a poco a poco, come fior reciso, Scolora e langue il suo leggiadro viso.

Ben cento volte di fidar ste' in forse All'amica lontana il suo dolore: Ma più viva alla mente le ricorse La rimembranza del passato errore. E sùbita vergogna la rattiene Di dirle la sua colpa e le sue pene.

Ma Dio mosso a pietà di quella mesta Manda alfine un conforto al suo cordoglio; E allor che nulla più a sperar le resta Ecco le giunge inaspettato un foglio, Che, messagger di più felici eventi, Questi racchiude benedetti accenti:

Estella mia! se il vero mi figura
Quest'ascosa nel cor voce indovina.
Consolatrice nella tua sventura
Sospirando mi chiami a le vicina:
Nè tu mi chiami invan — la tua sorella.
Sii tu lieta o infelice, è sempre quella.

Ella è pur sempre la fedel tua Bice Che le vicende del passato oblia, E al sen ti stringe e quasi benedice Alla sorte fatal che ti colpia, Se per essa così le vien concesso L'immenso gaudio di tornarti appresso.

E forse Iddio del nostro amor si giova
Come d'occulta a' fini suoi cagione;
E nell'istante che a sì dura prova
La sconfidata tua virtù soppone,
Forse negli alti suoi decreti, o cara,
A te più lieto l'avvenir prepara.

Quell'ignoto garzon che di lontano
Avea costume di seguirti ognora,
Quell'ignoto garzon gli è il mio germano
Che se un giorno t'amava ed or t'adora;
Or che il lieto pensiero l'assecura
Di lenir col suo amor la tua sventura.

E poi che un dolce sovvenir l'affida
Che indifferente non t'è stato mai,
La soave speranza a te lo guida
Che l'affetto suo tanto accoglierai,
E per mia bocca supplicando chiede
D'offrirti la sua mano e la sua fede.

Come il foglio ebbe letto, un solo accento Il labbro suo non proferi, ma quanto Fosse immenso il gioir di quel momento Degli occhi suoi lo disvelava il pianto, Il pianto, questa non mendace e sola Più della gioia che del duol parola.

Corsi appena due di, presso l'amica Coll'atteso fratel Bice scendea: Nei nuovi amplessi l'amistade antica Temprata al prisco suo vigor sorgea; Ed un'altra in quel di sacra promessa Strinse tre vite in una vita istessa.

E fu vita d'amor, vita di care Ineffabili gioie — e la serena Felicità di quel modesto lare E l'indivisa di que' cor catena Mostràr che sempre non si cerca invano La vera pace nel consorzio umano. —

O giovinette, se la breve istoria Che v'ho narrata in disadorna rima Non vi giovi serbar nella memoria, Almen nel docil cor questo s'imprima: Che nel mondo sperar sempre non lice Ad ogni Estella una seconda Bice.

# GIAELLO L'OMICIDA.

## GIAELLO L'OMICIDA. (\*)

· Questo mi porse splendido anello . . . Guarda. Giaello! .

T.

— « Stringete, stringete! le vostre catene Mi serrino i polsi, mi solchin le vene: M'uccida la fame, mi strazi la verga, Distillino sangue le ignude mie terga: Più muto del marmo che chiude l'avello, O giudici, il labbro sarà di Giaello. » —

E questa gittava superba disfida
Ai giudici in volto Giael l'omicida, —
Satellite iniquo d'iniqua masnada,
Di sangue macchiava la nostra contrada;
Sul labbro di tutti temuto, siccome
L'artiglio d'un orso, correva il suo nome.

Congiunta in arcana terribile lega
Fra l'ombre viveva la sozza congrega:
Al villico inerme predavano il pane,
Stendean sulle chiese le mani profane;
Nei poveri ostelli, nell'auree magioni
Slanciavansi l'ugne dei cento ladroni.

E invan dell'umana giustizia la spada Vegliava sui passi dell'empia masnada: Un solo fra mille con libera voce Gridava assassino Giaello il feroce; E il giorno che venne segnavasi a dito A un ramo sospeso quell'unico ardito (\*).

Ma carco di ferri, ma in ceppi costretto Vivea da quel giorno Giaello il sospetto: Giustizia stringeva con mano secura Il nodo intricato dell'empia congiura, Ma muto e superbo sdegnava quel fiero Disciòr di quel nodo l'audace mistero.

D'un mite perdono la certa promessa
Gli mormora invano: — Confessa confessa! —
— Confessa, assassino! — la fame gli grida,
Gli fischia la verga: — Confessa, omicida! —
Ma il facil perdono, la sferza, la fame
Non doman quell'alma si grande e si infame.

Giù giù nel profondo d'un carcere oscuro Un'ampia catena sta infissa nel muro, E sotto la morsa dell'ultimo anello Il piede rinserra del fiero Giaello.... Nell'andito buio, sull'uscio di ferro Il passo risuona del vigile sgherro.

<sup>(\*</sup> Era tanto il terrore che inspirava questa tenebrosa associazione, che nessuno osava assumersi la parte del delatore — Uno il tentò, e il giorno appresso lo si trovò appiccato ad un albero. —

H.

Stride sui ferrei cardini L'irrugginita porta, Dentro l'orrendo carcere Piove una luce smorta, E sulla muta soglia, Come su bruno altar, Bianco e gentil fantasima Una fanciulla appar.

D'un lampo il fosco ciglio
Del prigionier balena,
Ed un giocondo fremito
Scuote la sua catena:
— « Oh mia sorella! oh l'unico
Della mia vita amor! » —
E coll'ardenti braccia
Se la chiudeva al cor.

« Se tu sapessi, o misera,
Quanto di te pensai!
Guarda, di gioia io lagrimo,
Io che non piansi mai....
Qui sulla nuda paglia
Vieni a seder con me:
È un paradiso il carcere,
Rita, vicino a te.

- Nel sanguinoso turbine Della fatal mia vita Santo e soave un palpito Io ti serbai, mia Rita: D'ogni nequizia il soffio Sovra il mio cor passò, Ma la tua cara imagine Contaminar non può.
- « Come in un ciel di tenebre
  Una romita stella,
  Solo fra tante infamie
  Splende il tuo amor, sorella!
  Oh, se un' estrema grazia
  Oso invocar dal ciel,
  Su te non scenda, o povera,
  L' onta del tuo fratel! »—

Così parlava, e in tenero
Suon di pietà la voce
Moriva sull' indomito
Labbro di quel feroce.
Di quest' amor l' effluvio
Casto serbò così
Ei che tra il sangue e l' orgie
Trasse gl' infami di.

Profonda, imperscrutabile È la natura umana, Chè pur tra il fango germina Qualche virtude arcana. Come sull'irte roccie Cresce talvolta un fior, Anch' ei chiudea nell'anima Questo gentile amor.

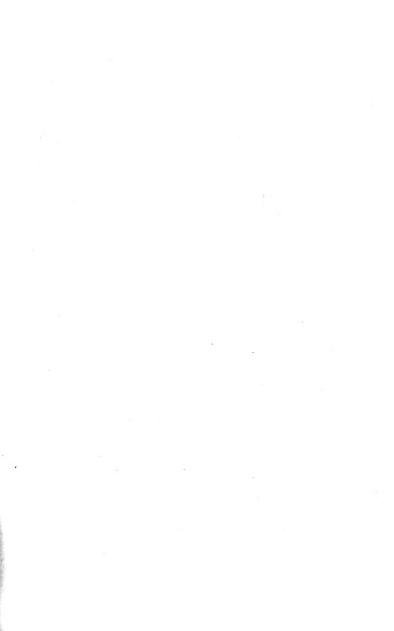



LINA LA POVERA

Vol. 11, pag 67,

E l'uom, di Dio dimentico,
Per la diletta suora
Trovava in fondo all'anima
Una preghiera ancora;
Oh! forse che quell'unica
Prece dell'uom crudel
Non trovi anch'essa un angelo
Che la sollevi al ciel!

III.

- « M'odi, fratello! pria di lasciarti
   Un grande arcano vo' confidarti:
   Amo, e tremendo m'arde nel core
   Questo mio amore.
- E l'uom che vive nel mio pensiero
   A te, Giaello, non è straniero:
   Nei di che f\u00faro lo vidi spesso
   A te dappresso.
- « Sovra la vasta fronte severa Tutta gli splende l'anima altera: E anch'esso al pari di te, Giaello, È forte, è bello.
- « Sull' orizzonte del viver mio Astro solingo lo pose Iddio, Perchè men fosca fosse la vita Della tua Rita.
- « Nel di che ignota codarda accusa T' ha questa orrenda prigion dischiusa, Egli in quell'ora trista e solenne A me sen venne.

- « Senti, mi disse, su te disceso È d'un' immensa sventura il peso: Sola nel mondo, povera mesta, Che far ti resta!
- « Vieni, mia Rita, vieni amor mio. Sarò tuo sposo dinanzi a Dio; Con me divisa ti fia men dura La tua sciagura. »
- « E si dicendo la man mi diede, Ed inviolabil pegno di fede Questo mi porse splendido anello.... Guarda, Giaello! » —
- E al dubbio lume del carcer nero Ritto sul cubito il prigioniero, Sovra la gemma gittando un guardo, Gridò: — Riccardo!
- Riccardo! e in suono d'orror la voce Freme sul labbro di quel feroce, E nell'ardente pupilla un truce Lampo riluce.
- Di quella gemma la turpe istoria Ratta gli corre per la memoria; Sovr'essa a note di sangue scritto Lesse un delitto;
- Ma tacque, e vinto l'urto dell'alma Sul fier sembiante tornò la calma: Indi alla cara suora rivolto Baciolla in volto.

— « Nel volger lungo della tua vita
Di me talvolta sovvienti, o Rita;
lo t'avrò sempre nel pensier mio....
Sorella, addio! » —

Ed in quest'ultimo fraterno amplesso Spirava il breve gaudio concesso; Scorron le sbarre dietro il cancello.... Solo è Giaello.

Corse la notte, giunse il dimane : E quando il negro tozzo di pane All' ora usata recò la scolta, «Guardiano, ascolta!»

Tuonò la voce dell'omicida;

— « Dinanzi ai giudici tosto mi guida:
Cose tremende, sol note a Dio,
Svelar degg'io. » —

Su per un ordine lungo di scale Giunse al cospetto del tribunale, E ciò che il labbro svelò del fiero, Restò mistero.

### IV.

Ma dopo sei giorni lontana lontana La grande campana — si sente echeggiar: Del bruno torrione si schiude il cancello, Di birri un drappello — comincia a sfilar; E l'un dopo l'altro fra i ceppi sonanti Fuor esce la torma dei cento briganti.

Un' onda di plebe fremente, commossa S'incalza, s'ingrossa — per l'ampio sentier; S'accalca sui tetti, s'affolla ai balconi.... Son cento i ladroni — dannati a cader! Correte, correte da tutte le bande, Non torna due volte spettacol sì grande!

Son giunti allo spalto: d'un mobile strato Di teste è selciato — l'infame terren: Dovunque è silenzio, silenzio profondo: E ritte sul fondo — d'un cielo seren A neri contorni si van disegnando Le travi giganti del palco nefando.

E là dell'orrendo patibolo al piede In atto si vede — d'immenso dolor Assisa una bianca fanciulla tremante. Soffusa il sembiante — d'un freddo sudor; È Rita, che al caro fratello perduto D'un ultimo sguardo riserba il saluto. Ma dei condannati la truce coorte
Al palco di morte — s'appressa e ristà:
Già il boia si slancia sul ceppo eminente,
La scure lucente — nel pugno gli sta;
E al funebre invito dell'ultimo appello
Il primo fra tutti s'avanza Giaello.

Con passo securo le ripide scale

Del palco fatale — l'altero montò;

Poi vôlto alla suora, con gioia infinita,

— « T'ho salva, mia Rita » — dall'alto gridò;

E sui condannati vibrando lo sguardo,

Il pallido volto segnò di Riccardo!...

# IL PERDONO.

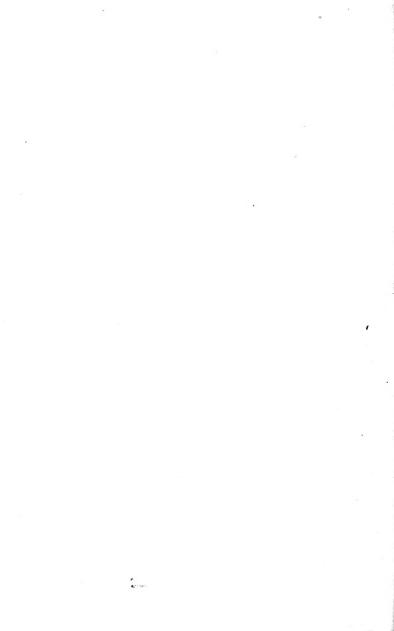

### IL PERDONO.

(frammento di novella,.

M'odi, Lisetta! Il padre mio, tu il sai. A ricche nozze mi volea serbata; E poi che invan piangendo io gli svelai Che ad altri avea la fede mia giurata, Come amor disperato mi consiglia, Fuggendo abbandonai patria e famiglia.

Al mio Giulio fui sposa — e il tanto amore Ch'egli in me pose, o mia diletta amica, A poco a poco mi piovea nel core Quasi l'oblio della mia colpa antica, Chè tutto quanto avea di caro al mondo Tutto perdeasi in questo amor profondo.

Poveri entrambi, a rudi uffici ormai L'aspro bisogno avea me pur costretto; Però, tel giuro, io non rimpiansi mai Gli agi perduti del paterno tetto; Perchè, divisa col mio Giulio, anch'essa Mi parea bella la miseria istessa. Ma da due giorni io sono madre, e allora
Che questo nome al mio pensier s'affaccia,
Quella miseria ch'io sprezzai finora
Come un orrido spettro il cor m'agghiaccia;
E fra le angoscie del bisogno estremo
Non già per me, per la mia figlia io tremo.

E poi, vedi! dal di che il cor s'apría Alle dolcezze del materno affetto, Più dolorosa al mio pensier venía La memoria del mio padre diletto; Chè il suo lungo patire io l'argomento Dal tanto amor che per mia figlia io sento.

Ne mai vivo così siccome adesso Il rimorso provai del suo abbandono; Pur sento in cor che s'io gli fossi appresso Negar non mi vorrebbe il suo perdono, Quand'io il chiedessi, al suo ginocchio china, Nel santo nome della mia bambina.

A lui scriver volea, ma al voler mio Non corrispose questa debil mano Dal lungo morbo affaticata — ed io A te pensai, mia Lisa, onde al lontano Mio genitor la tua pietà descriva In quali pene la sua figlia or viva.

Tu gli dirai che lungamente ho pianto E con lagrime amare il mio peccato; Ma digli ancor che in nobil core e santo Il mio povero amore ebbi locato, E se il mio Giulio conoscesse, oh allora Come mi amava mi amerebbe ancora. Digli che sempre col pensier ritorno
Al desiderio del natal mio tetto,
Che una sola non passa ora del giorno
Senza ch'io pianga il suo perduto affetto,
E ogni volta che prega il labbro mio
Sempre il suo nome raccomanda a Dio.

Digli di quante traversie fui segno E quanta angoscia mi pesò sul core! Che se pur fermo in quell'antico sdegno, Onde punia quest'innocente amore, Ei mi rigetta dal paterno seno, La figlia accolga di sua figlia almeno.

Digli che forse poco tempo ancora Quaggiù di vita mi sarà concesso, E s'è volere del Signor ch'io mora Senza la gioia del suo dolce amplesso, Conceda almeno a questa poveretta Di morir perdonata e benedetta. — »

Così parlava dall'insonne letto

La sventurata — e tra i singhiozzi e il pianto
Rotta le uscia dall'affannoso petto
La commovente sua parola. Intanto
La fida amica con trepida mano
Vergava il foglio al genitor lontano. —

Corser più giorni, nè novella alcuna Quell'infelice a confortar giungea: Ma mentre un giorno alla vegliata cuna Della sua figlioletta ella sedea, Dello stemma paterno suggellato Un aureo stipo le venia recato. Trepidando lo schiuse, e scintillante Dei mille raggi che spandeva intorno Il gemmato monil si vide innante, Onde sua madre s'adornava un giorno; E appese all'orlo di quel ricco dono Queste sante parole: Io ti perdono!

Mandò un grido di gioia, ed era il grido
Del naufrago che in mezzo alla tempesta
Ode una voce che gli accenna il lido;
E quella fronte così bella e mesta,
Dell'antica tristezza infranto il velo,
Raggiava un gaudio che parea di cielo.

E mentre in atto di pietà infinita Al generoso padre benedia, E quegli accenti che le dièr la vita De'suoi fervidi baci ricopria, S'apre la porta e, gioia immensa e nova, In braccio al caro genitor si trova.

Il giorno appresso dal vicin villaggio Meravigliando il popolo accorrea Al romor d'uno splendido equipaggio Che dall'erta collina discendea; E al veroncel della sua stanza assisa Il mesto sguardo lo seguia di Lisa.





### UN FALLO.

E dal veron spingendosi. Giù nella via balzò....

I.

Quindicenne verginella
Dolce, affabile, cortese
Era Lena la più bella
Fra le belle del paese;
Il divino Raffaello
L'avria presa per modello.

Quando ai giorni della festa Ritornava dalla Messa, Con quell'aria si modesta Colla fronte si dimessa, Le diceano al suo passaggio: — Guarda l'angiol del villaggio!— Nella madre che languia Sovra un letto di dolore Concentrava quella pia Tutti i palpiti del core; Altra cura fuor di questa Non aveva quella mesta.

Ma fu invan che all'origliero Della cara sofferente Vegliò sempre il suo pensiero Colla fè dell'innocente: Quella fiera malattia La sua madre le rapia!

Or che sola s'incammina Senza guida, senza aita Questa povera tapina Nel gran mare della vita, Chi fia scudo all'orfanella Giovin tanto e tanto bella? —

Una sera, mentre uscia
Dalla prossima chiesetta,
Alla svolta d'una via
La solinga giovinetta
S'incontrò nell'occhio nero
D'un leggiadro cavaliero.

E il leggiadro cavaliero Che la bella avea scontrato, Si chiamava il conte Uggero Che dagli avi avea redato, Oltre il vasto suo retaggio, Anche il feudo del villaggio.

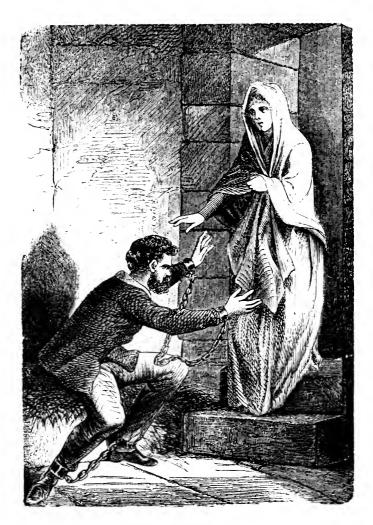

GIAIELLO L'OMICIDA

Arri 11 page 1141

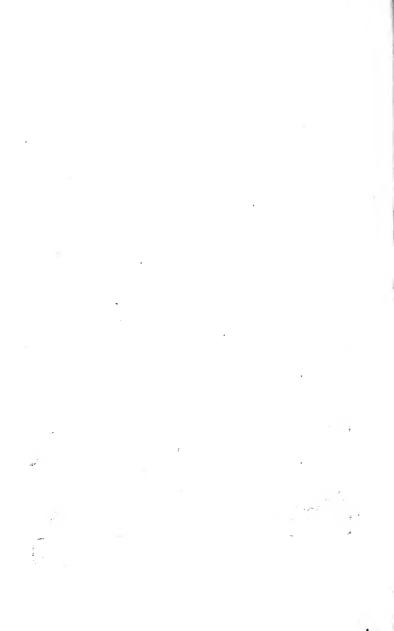

Giunta a casa l'innocente Giovinetta quella sera Recitò distrattamente La sua solita preghiera. Il di dopo e l'altro appresso Incontrollo al luogo istesso.

Così corse intorno a un mese, E di Lena a poco a poco Dentro l'anima s'accese Dell'amore il primo foco; Corse un mese, e fino allora Innocente ell'era ancora.

Ma una notte che piovea, Ch' era il cielo nero nero. Una porta si schiudea Al leggiadro cavaliero.... Dio! che notte fu mai quella Per la povera orfanella!

#### II.

- « Ferchè lasciarmi sì mesta e sola Senza il conforto d' una parola? Lo sai tu pure che notte e giorno Sospiro all' ora del tuo ritorno; Lo sai che foschi passan cosi In una vana lusinga i di!
- « Con volo eterno, mio dolce Uggero, Ti segue l'ala del mio pensiero: Se tra le foglie mormora il vento, Del mio diletto la voce io sento; Nella più fulgida stella del ciel Lo sguardo io cerco del mio fedel.
- « Ben ei partendo m'avea promesso Che in capo a un mese l'avrei qui presso; M'avea giurato dinanzi a Dio Che diverrebbe lo sposo mio, Che col profumo dei primi fior L'avrei di nuovo serrato al cor.
- « Ma tanti mesi passar finora, Ed il mio sposo non torna ancora! Restava un fiore laggiù nell'orto, L' ultimo fiore.... ma anch'esso è morto, È morto anch'esso l'ultimo fior Ed il mio sposo non torna ancor.

- « Udisse almeno la voce mia!

  Ma niun sa dirmi dov'egli sia....

  Lontano forse dal ciel natio

  Ei vive immemore dell'amor mio,

  Forse tra i gaudi d'un suol stranier

  Oblia la donna del suo pensier.
- « E questa misera, che l'ama tanto, Dovrà i suoi giorni condur nel pianto! Vedrà in un'onda d'eterni affanni Il fior travolto de'suoi verd'anni! Ah no! una voce mi grida al cor Che dovrò un giorno vederlo ancor! »—

Chiusa nel suo silenzio
La sventurata Lena
Versa così dall'anima
Del suo dolor la piena;
E sul perduto gaudio
Del tempo che fuggi
Lenti angosciosi passano
L'un dopo l'altro i di.

Già sulla faccia pallida
Della gentil tradita
Illanguidia la vergine
Fragranza della vita:
— « Vieni, dicea la povera,
Vieni, mio dolce amor! »
— Non lo vedea mai giungere
E l'aspettava ancor.

Ma un di per l'aere insolita Intende un'armonia, Vede un festante popolo Formicolar per via; China la fronte mesta Per dimandar cos'è; Tutto il villaggio in festa E non sapea perchè.

Viva gli sposi! — unanime
Un grido a lei risponde;
E tra la folla, simile
A vela in mezzo all'onde,
Lento s'avanza un cocchio
Ricco di gemme e d'ôr,
E su quel cocchio piovono
Benedizioni e fior.

Povera Lena! ai morbidi
Velluti abbandonata
Lieta vedea sorridere
La bella fidanzata;
Vedea al suo fianco assiso
Un giovine signor....
Non lo scorgeva in viso,
Pur le batteva il cor.

Ma quando sull'estranio
Fisse l'ardente sguardo
E ravvisò l'immagine
Del seduttor codardo,
« Oh sposo mio! » nell'impeto
Del suo dolor gridò,
E dal veron spingendosi
Giù nella via balzò!

III.

- È presso la notte: per l'aere tranquillo Del bronzo lugùbre — risuona lo squillo; E accese le faci — di pallida cera Procede dal tempio — lunghissima schiera.
- Ricinto il Levita di candida stola Per via mormorava — la santa parola, E l'eco lontano — lontan ripetea Il funebre canto — dell'*Ora pro ea*.
- Raggiunta la soglia dell'umil casetta, Concorde in ginocchio — la turba si getta.... Dal letto di morte — la povera Lena Udia salmeggiare — la pia cantilena.
- E chiuse le palme sul petto anelante, Di lieve rossore — suffusa il sembiante, Al mistico cibo — le labbra porgea, Tra il canto iterato — dell' *Ora pro ea*.
- Osanna al Signore! sull'egra pupilla La calma soave — del Giusto sfavilla, E via dalla fronte — si pallida e bella I solchi del lungo — martirio cancella.

- Silenzio, silenzio! la santa che muore L'estrema parola — confida al Signore; Siccome d'un'arpa — percossa dal vento Sommesso sul labbro — le trema l'accento.
- « Mio Dio, ti ringrazio! di me ti rammenti
  Nell'ora suprema de' miei patimenti:
  Mio Dio, ti ringrazio! davanti al tuo trono
  La rea che t'offese ritrova perdono.
- Con lagrime lunghe ben io l'ho scontato
   Il gaudio fugace del primo peccato;
   Ma adesso nel bacio, che Iddio mi consente,
   Io vergin ritorno ritorno innocente.
- « Guardate là in alto! che manto di stelle, Che lieto concento — d'ignote favelle! Del cielo dischiuse — già veggo le porte.... Qual vita di gaudì — mi serba la morte!
- « Ma pria che a te voli lo spirito mio Un altro perdono — ti chiedo gran Dio! Se il prego ti muove — di questa pentita, All'uomo perdona — che m'ebbe tradita! » —
- E qui più non disse: la povera Lena Chinò sul guanciale — la fronte serena; E in grembo al Signore — passava cosi La povera Lena — che tanto pati!...

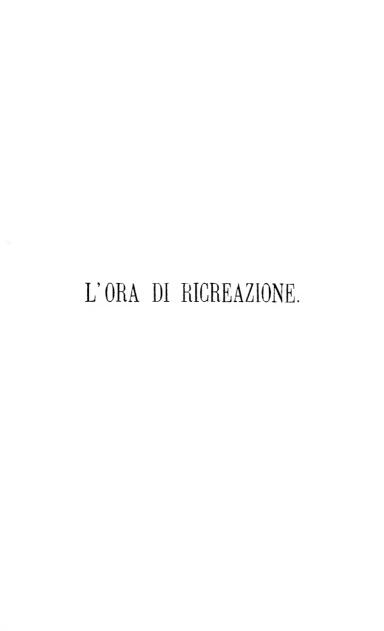

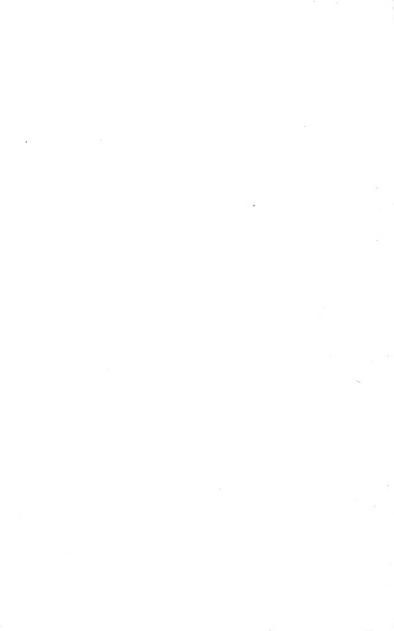

### L'ORA DI RICREAZIONE.

Com'è dolce quest'aura tranquilla
Che il profumo deliba dei fior!
Com'è bella quest'onda che brilla
Sotto il raggio del sole che muor!
Oh un tramonto d'autunno è pur vago
Sullo specchio azzurrino d'un lago!

Ma agl'incanti, che m'offre natura,
Or succede un incanto novel;
Ma m'invola più dolce una cura
A quell'aura, a quell'onda, a quel ciel....
Come l'eco d'un bacio, m'arriva
De' miei figli la voce festiva.

Or che al penso sudato v'ha tolti L'invocato tramonto del sol, Augelletti dal carcere sciolti Voi battete più libero il vol; E sul labbro vi suona più lieto Il tripudio dell'alma segreto. Si volate agli usati trastulli
Come l'ape che vola a' suoi fior;
Ma siccome quell'ape, o fanciulli,
Trae dai fiori di mele un tesor,
E a voi pure que' giechi infantili
Sieno scuola d'affetti gentili.

Se un augello nel nido scoprite, Non l'orbate di sua libertà: Se alle cure materne il rapite, Quell'augello domani morrà! Così apprendano i vergini cuori La pietà degli umani dolori.

Se dell'onda nel sen trasparente Voi correte le insidie a gittar, L'ingordigia del pesce imprudente Ch'al vostr'amo si lascia adescar; A voi serva d'esempio e di scola Che un villano peccato è la Gola.

Quando il vol della lucciola errante Vi piacete per l'ombre inseguir, Voi vedrete quel raggio incostante Alla luce del giorno vanir: Quel fallace bagliore v'apprende Che or non è tutto quello che splende.

Ammirate l'industre formica,
Che sull'erta d'un lungo cammin
Va spingendo con tanta fatica
La sua messe pel verno vicin?
Quell'industre formica, o miei cari,
La virtù del risparmio v'impari.

E così quelle gioie innocenti Che vi schiude la ricca natura, Gitteranno le prime sementi D'un sapere che il tempo matura; Così avrete nei giochi infantili Una scuola d'affetti gentili.

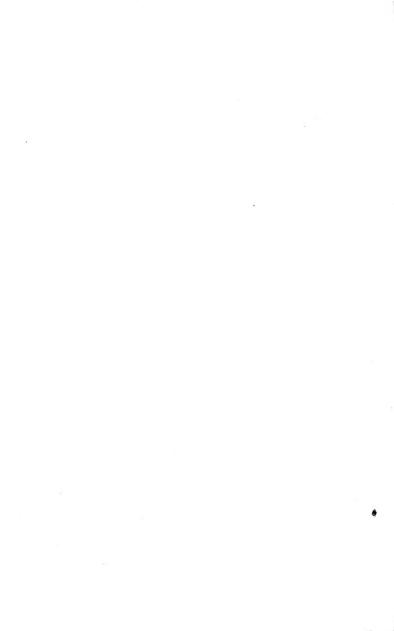

# LE DUE MADRI.

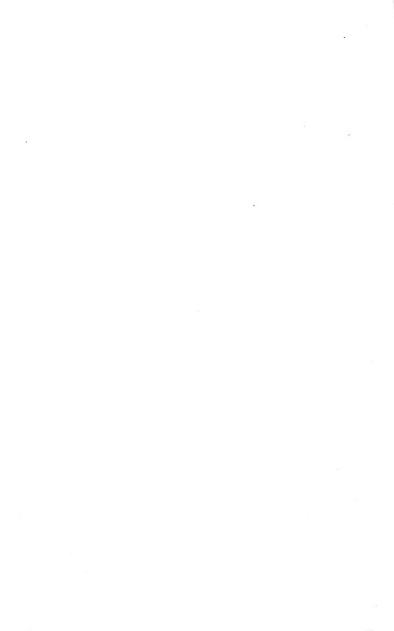

### LE DUE MADRI. (7)

• Partir m'è forza e tòrti, o sventurata, Questa mia cara che ti fea beata. •

Ĭ.

Sulle rive della Loira,
Che qual sciarpa inargentata
Solca via per cento miglia
Una terra avventurata,
Leva il capo allegra e bella
Di Somùr la cittadella.

Come fresche giovinette
Che si bagnano nell'onda,
Le sue candide casette
Si distendon sulla sponda,
Mezzo ignude e mezzo ascose
Tra i vigneti e tra le rose.

(\*) Questo fatto commovente avvenne nella primavera del 1853 in Francia nel manicomio di Saumur.

Sempre limpido è il suo cielo, Sempre azzurra la riviera, Non ha caldo non ha gelo, È un'eterna primavera; Com'è allegra, com'è bella Di Somùr la cittadella!

E li presso alle sue mura, Quasi morbido guanciale, Col suo manto di verzura, Coll'ombría del suo viale, Lieve lieve si declina Il pendío d'una collina.

Ma non tutto è paradiso Questo verde e questi fiori, Ma frammezzo a tanto riso Sta una casa di dolori, Ma di pazzi un Ospitale Sorge in fondo a quel viale.

Nel silenzio delle notti, Sulle fosche ali del vento Cupi, flebili, interrotti S'odon suoni di lamento, Lieti canti e stranie voci E bestemmie e risa atroci!

Ed un acre desiderio, Che non osi interrogar, Quel vivente cimiterio Ti sospinge a visitar. II.

D'un bel tramonto sull'ultim'ora Una vezzosa giovin signora, Tenendo a mano la sua bambina, Salia la china.

Avvolta in lievi candidi panni Era pur bella co'suoi cinque anni! Fresca, ridente, leggiadra e snella, Era pur bella!

Giù per le spalle siccome un'onda Piovea la chioma lucente e bionda; Co' provocanti sguardi vivaci Chiamava i baci.

« Mamma, diceale, ma questi matti
 Sapresti dirmi come son fatti?
 Oli come e quanto vederli io bramo!...
 Mamma, corriamo.»—

Schiuso è il cancello: montan due scale, Son nel cortile dell'Ospitale. — L'ora del libero passeggio è questa, Ora di festa. L'un gravemente su e giù passeggia, Questi declama, st'altro solfeggia, Chi salta e danza, chi al suol s'asside, Chi canta e ride.

Sola là in fondo sovra una panca, Come da lungo travaglio stanca, Sparse le chiome, bruna la gonna Siede una donna.

Giù per le guancie pallide tanto Scende un antico solco di pianto: Intorno intorno stupidi e tardi Volge gli sguardi.

Leggiadro pegno d'un primo amore Una bambina le diè il Signore: Era una testa di cherubino Quel suo visino!

Come l'amava la sua fanciulla, Come vegliava la vergin culla! Era un affetto santo e profondo, Era il suo mondo.

Ma quella gemma della sua vita
Da crudo morbo le fu rapita:
Dal lungo affranta dolor solenne
Pazza divenne.

E da cinque anni la poveretta Attende ancora la sua diletta, E chiede a tutti se l'han veduta La sua perduta. Oh! chi la vede l'ansia infinita Su quella squallida fronte scolpita, Sente nell'anima come un incanto Che sforza al pianto.

E la cortese straniera anch'essa All'infelice madre s'appressa, Chè irresistibile le scende al core Quel gran dolore.

Sospesa al lembo della sua vesta La fanciullina sporge la testa, E colle lagrime negli occhi esclama: « Povera grama! »

Poi dolcemente le si avvicina

E colla timida bianca manina
Carezza il bruno crine cadente

Della demente.

Scossa a quel tocco, la sventurata Sull'angioletto slancia un'occhiata, Ed uno strano lampo le brilla Nella pupilla.

Poi fiso fiso la guarda in faccia, Manda uno strido, schiude le braccia, E con un impeto d'immenso affetto La serra al petto.

— « Oh figlia, figlia! Dio, che profonda
 È quest'ebrezza che il cor m'inonda!
 Dio, nell'eccesso di tanta gioja
 Deh fa ch'io muoja!

- « Ma, no morire! vivere adesso Che di trovarti mi fu concesso, Viverti sempre sempre vicina, La mia bambina!
- « Qui qui t'assidi su'miei ginocchi, Ch'io me li baci que'tuoi begli occhi, Ch'io li dimentichi questi cinque anni D'orrendi affanni.
- « Dal di fatale ch' io ti perdei Non han più lagrime questi occhi miei; Ma tanta l'estasi è di quest' ora Ch' io piango ancora.
- « Dimmi! ma dove, dove sei stata Tutti questi anni ch'io t'ho cercata? Forse tra i gaudî dell'altra vita Sei tu salita?
- Ma invan su in cielo tu dimandavi
  I miei giocondi baci soavi;
   E all' amoroso materno amplesso
  Ritorni adesso.
- » Ritorní adesso, nè più più mai
  Da queste braccia mi fuggirai:
  Morrei, lo sento, se un' altra volta
  Mi fossi tolta! »

#### III.

Cosi parlava — e all'anelante petto La fanciulla stringea convulsamente, E nell'ebrezza dell'illuso affetto Correanle i baci dalla bocca ardente: Era una febbre d'infinito amore Che le struggea soavemente il core.

E al suo collo la cara fanciulletta
Colle piccole mani s'appendea
E baciava essa pur la poveretta
E un sorriso d'amor le sorridea;
Nè la giovine madre osava intanto
Turbar il gaudio di quel breve incanto.

Ma il cadente crepuscol della sera Manda dall'alto la sua luce smorta, E de' custodi la temuta schiera Dell'interna scalea schiude la porta; Chè la campana dell'Ospizio appella La famiglia dei pazzi alla lor cella.

E l'amabil straniera, a cui pur costa
Strugger il gaudio di quel santo errore,
Alla povera illusa alfin s'accosta,
Dicendole in pietoso atto d'amore:

— « Partir m'è forza e tôrti, o sventurata,
Questa mia cara che ti fea beata. » —

Balzò in piedi la pazza e con feroce
Terror stringendo la fanciulla al petto:
— « Chi sei tu, le gridò con aspra voce,
Che a turbar vieni il mio materno affetto?
Non sai tu che nè Sàtana nè Dio
Potrien rapirmi l'angioletto mio?

« Lungi, lungi da me! guai chi s'attenti Un sol lembo toccar della sua vesta; Pria che strapparla alle mie braccia ardenti Con queste man le spezzerò la testa; Ah! si, ucciderla pria che un'altra volta Al mio amor disperato ella sia tolta. »—

La preghiera non valse e la minaccia Il fascino a domar della sua mente; Chè sollevando colle scarne braccia Il fragil corpiccin dell'innocente, Se le moveano incontro un passo solo, Facea sembiante di slanciarla al suolo.

E sì fermo in quegli atti e in quegli accenti Il suo fiero proposito traluce, Ch'è pur d'uopo lasciarla e dagli eventi Della notte aspettar consiglio e luce; Ond'è che tutti s'appartâro, ed ella Corre colla fanciulla alla sua cella.

E qui in fretta composto il letticciuolo La sua cara bambina vi depone, E le pieghe del ruvido lenzuolo Con affannosa cura le dispone; Poi lietamente al capezzal s'asside, E la guarda e la bacia e le sorride. Sotto la man, che molle l'accarezza, La fanciulla i suoi grandi occhi socchiude, Ed al sonno cedendo e alla stanchezza In un dolce sopor tutta si chiude; Mentre la pazza che le stava accanto I suoi sonni blandia con questo canto:

- « Dormi, o fanciulla! al placido Guancial del tuo riposo Angiol custode vigila Il mio sguardo geloso; E il bacio interminabile Che dal mio labbro cade, Come una dolce musica I sonni tuoi suade.
- ✓ Dormi, o fanciulla! e lascia Ch'io possa ancor vederle Così lucenti e roride De'tuoi sudor le perle; Lascia che in tutta l'estasi D'un sovruman deliro Ancor m'inebri al tepido Soffio del tuo respiro.
- « Bella sei pur! la guancia Tinta è in color di rosa; Sovra le ignude braccia La testina riposa, Ed in gentil disordine La fronte ti circonda La vaporosa aureola Della tua chioma bionda.

- « Bella sei pur! nel placido Riposo del tuo volto Parmi vedere un raggio Del paradiso accolto; E nel celeste gaudio Che dal sembiante effondi, Veggo danzar le imagini De' sogni tuoi giocondi.
- « Sogna! ed in sogno l'iride Ti piova i suoi colori, Le stelle il loro raggio, Il lor profumo i fiori; E la Beata Vergine Mandi dal suo soggiorno Una corona d'angeli A carolarti intorno. »

E qui fioca la voce si facea
Come il suon di lontana arpa gemente,
E la stanca sua fronte ricadea
Sul guancial della piccola dormente:
È il sonno delle antiche ore tranquille
Che torna ancora sulle sue pupille.

La giovin madre tuttaquanta assorta
In quel terror, ch'ogni terrore avanza,
Dallo sportello della ferrea porta
Spingea lo sguardo nell'oscura stanza,
E ogni moto, ogni bacio, ogni rumore
Era un pugnal che le passava il core.

Ma come tutto fu silenzio e solo
Dei due respiri s'udia la cadenza,
Pian piano entra un custode, al letticciuolo
Sommessamente s'avvicina e senza
Destar la fanciulletta che dormia,
Rinchiude l'uscio e se la porta via.

Mise un grido la madre, un grido acuto Che per l'ampie echeggiò vôlte sonore E baciando il suo caro angiol perduto Con gaudio immenso se lo chiude al core, E così stretto alle materne braccia Via via pel buio corridor si caccia.

Ma riscossa la pazza al grido strano Della sua solitudine s'avvede; Gira intorno gli sguardi e da lontano Per lo spiraglio della porta vede, Sotto la luce d'un fanal morente, La veste biancheggiar della fuggente.

Un tremendo ruggi strido di rabbia, Di sangue s'iniettâr gli occhi schizzanti, E colla schiuma alle livide labbia Stese le braccia e si sospinse avanti; Scrollò tre volte l'invincibil porta.... Poi ricadde riversa ed era morta!

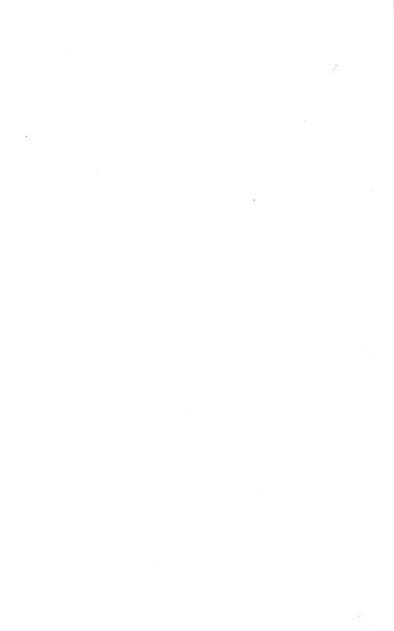

# MALVINA.



### MALVINA.

Sul far dell'alba — ogni mattina Alla fontana — scendea Malvina, E là seduta — sovra la sponda Il picciol piede — fidava all'onda; Il sole intanto — dall'orizzonte Il primo raggio — batteale in fronte.

Avea Malvina — candido il viso

Come la foglia — d'un fiordaliso,

Azzurro l'occhio — siccome un cielo

Che non ha nube — che non ha velo,

E quando all'aura — il crin sciogliea

Salcio che piange — ella parea.

Passa un estranio — vede la bella,
A lei s'accosta — e le favella:
— « Vaga fanciulla, — se alcun ti vede
Bagnar nell'onda — il picciol piede,
Irresistibile — desio lo tocca
Di porre un bacio — sulla tua bocca. »—

- « Non soffermarti, gentil straniero,
  Sèguita sèguita il tuo sentiero;
  Guai se mia madre sa ch'io favello
  Alla fontana con questo e quello!
  Dunque ti prego, signor, va via,
  Voglio obbedire la madre mia. » —
- « Ma quest'anello d'oro forbito
  Che come gemma mi splende al dito,
  Per te lo serbo, ninfa vezzosa,
  Se non t'è grave l'essermi sposa;
  Chè sull'altare dinanzi a Dio
  Esser tuo sposo, bella, vogl'io. » —
- « Averti a sposo ben io vorria,
  Ma nol vorrebbe la madre mia.
  Non soffermarti, gentil straniero,
  Sèguita sèguita il tuo sentiero....
  Giurato a Pietro ho l'amor mio,
  Addio straniero per sempre addio! » —
- Ma per chi t'ama di tanto amore, —
  Crudele, un palpito non ha il tuo core? —
  Corre alla madre, prega, ma invano!
   « Promessa a Pietro hai la tua mano;
  A lui tien fede: è la sventura
  Retaggio eterno della spergiura. » —
- Pianse Malvina d'amaro pianto,
  Ma coll'estranio fuggiva intanto.
  Oh poveretta! oh poveretta!
  La vecchia madre l'ha maledetta;
  Fugge lontano, ma la sventura
  Pesa sul capo della spergiura.

Sparse le chiome — lacero il piede, Chiese perdono — chiese mercede; Risero in faccia — alla rejetta.... La vecchia madre — l'ha maledetta! Morta è Malvina!... — è la sventura Retaggio eterno — della spergiura!

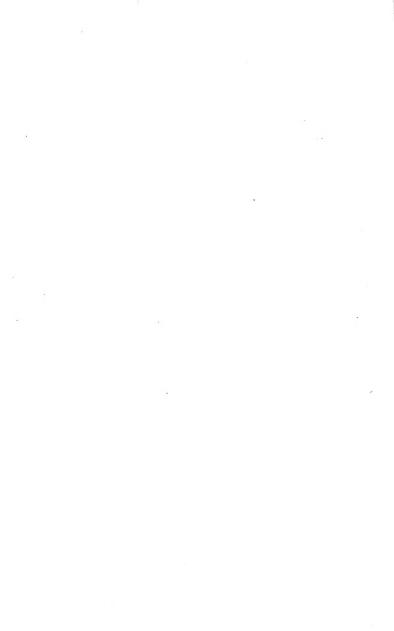



UN FALLO

No. 11 pa 127.

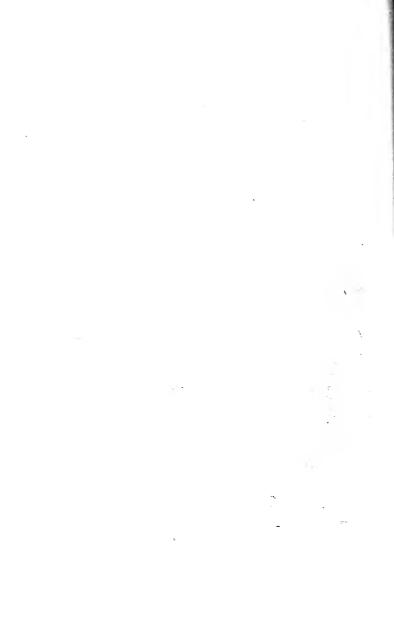

# AD UNA MADRE.



### AD UNA MADRE.

O femmes! si vuos pouviez seulement entrevoir quelques-unes des merveilles promises à l'influence materuelle, avec quel noble orgueil vous entreriez dans cette carrière que la nature vous ouvre généreusement depuis tant de siècles.

> AIMÈ MARTIN Éducation des mères des familles.

Trilustre giovinetta
Io ti conobbi, e nel gentil pudore
E nella dolce e schietta
Soavità de' tuoi costumi, il core
Per te lieti e ridenti
Dell' avvenir mi profetò gli eventi.

E cosi fu — in un nuovo
Cerchio d'affetti e di memorie care
Sposa e madre or ti trovo;
E quella che dal tuo volto traspare,
Aura di cielo è tanta,
Che a te m'inchino come a cosa santa.

Nella pace romita

Del domestico lare, oh come bella
Scorre per te la vita!
Straniera al mondo che ti cerca e appella,
Nelle tue gioie arcane
Sorridi e passi sulle gioie umane.

Per te altro non vuoi Che un sorriso, uno sguardo, una carezza De'figlioletti tuoi: In lor tu vivi e per l'immensa ebrezza Di quegl'ingenui amplessi Torni bambina a folleggiar con essi.

Ad altre pur gli ardenti
Tumulti dei teatri e delle danze,
E le vesti lucenti
E lo splendor delle dorate stanze;
A te la mite e pura
Felicità di tue solinghe mura;

E i garruli trastulli
Misti all' ire fugaci ed ai festosi
Strilli de' tuoi fanciulli
E le assidue carezze e gli amorosi
Colloqui, onde a' tuoi cari
Quelle virtù, che ti fan bella, impari.

Oh tu il comprendi il pio Ministero di madre e gli alti uffici Che t' ha commessi Iddio! Ah! si tu li comprendi e benedici All' incarco soave Che ad altri forse è doloroso e grave. Così lieta e serena
Tu vedi intanto trasvolar la vita,
Quasi gentil catena
Di santi gaudi e sempre nuovi ordita;
Chè nel materno amore
Più crescon gli anni e meno invecchia il core.

Specchio alle madri e spose,
Sul cammin della tua vita ridente
Profumeran le rose
Perfin tra il gelo dell'età cadente;
Poi che l'amor materno
È fior che olezza anche nel cuor del verno.

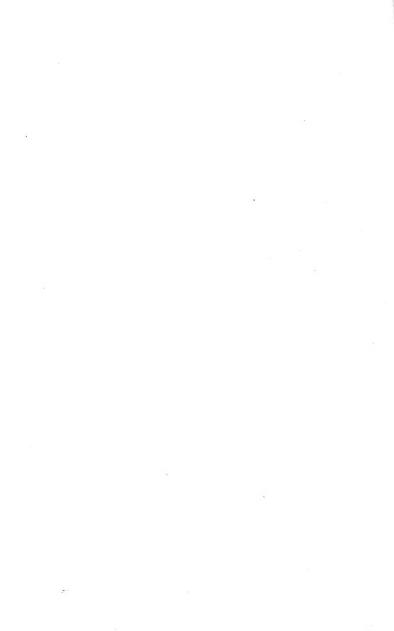

# LA PENTITA.

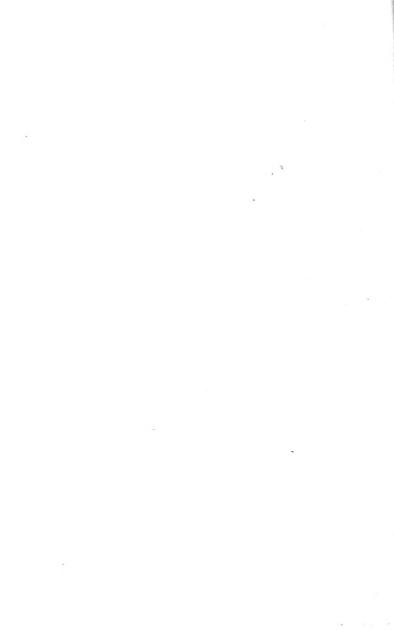

### LA PENTITA.

Scura è la volta del firmamento,
Lontan lontano mormora il mar;
Scroscia la pioggia, sibila il vento
Tra le fessure del casolar;
E in mezzo al mugghio della bufera
Si mesce il gemito d'una preghiera.

- È Lisa curva sul capezzale

  Della sua vecchia madre che muor,

  La rimembranza trista e fatale

  Del fallo antico le scende al cor;

  E nell'angoscia di quel momento

  Manda dall'anima questo lamento.
  - « Madre, tu muori! e l'empia Che t'uccidea son io. Io che di preci inutili Ardo l'incenso a Dio; Oh! come un sogno orrendo Che pace non mi dà, Questo pensier tremendo Fitto nel cor mi sta.

- « Eppur t'amai! nei fremiti Della mia vita errante La tua diletta imagine Sempre mi stava innante; Fin tra le folli ebrezze D'un forsennato amor, Madre, alle tue carezze Sempre tornava il cor.
- « Sempre qui in fondo all'anima Sempre il tuo amor serbai, Come una pia reliquia Che non si lascia mai; S'io non ti corsi accanto Poi che fuggia da te, Era il rossor soltanto Che m'infrenava il piè.
- « Al mio natal tugurio
  Fossi tornata allora!
  Forse, o innocente martire,
  Forse vivresti ancora;
  Chè al bacio ricongiunta
  Di chi t'amava ognor,
  No non t'avria consunta
  L'ansia del tuo dolor.
- « Ma tardi io giunsi! a crescere L'onta del fallo mio Questo crudel supplizio Mi riserbava Iddio; Quando travolta l'onda T'avea del tuo destin, Povera moribonda, Io ti tornai vicin.

- « Oh! vorrei darti l'anima,
  Darti vorrei la vita
  Per prolungar d'un attimo
  La tua fatal partita:
  Pur d'alleviare il pondo,
  Cara, del tuo patir
  Quanti ha tormenti il mondo
  Tutti vorrei soffrir.
- « Deh! mi perdona e un ultimo Sguardo mi dona almeno; Lascia ch'io possa stringerti Anco una volta al seno; In tanto mar di duolo Che mi si schiude al piè Questo conforto solo, Madre, io domando a te.
- « Oh! se ti tocca il gemito
  Di questa tua pentita,
  Oh madre benedicimi
  Pria di lasciar la vita!
  Se mi sarà concesso
  Il tuo perdon così,
  Madre, il Signore anch'esso
  Perdonerammi un di! »—

Languidamente l'agonizzante
Dal suo guanciale la fronte alzò,
E in lei fisando lo sguardo errante
Con moribonda voce esclamò:
« Tu sei mia figlia, tua madre io sono....
Io ti perdono.... io ti perdono!... »

E più non disse. — Sul corpo santo La disperata si lascia andar!... Tutto è silenzio — s'ode soltanto Lontan lontano gemere il mar, Ed in lugubre suon di lamento Scrosciar la pioggia, stridere il vento!...

# SUOR ESTELLA.



## SUOR ESTELLA.

Ī

— « Presto presto il mio cimiero.
 La mia lancia e la mia maglia;
 Non udite il suon guerriero,
 Che mi chiama alla battaglia?
 Degli Sforza gli stendardi
 Non vedete sventolar?
 Presto in sella, o miei gagliardi.
 Giunta è l'ora di pugnar. » —

Così parla — e fieramente
Per le coltri trabalzando
Vibra intorno l'occhio ardente
Quasi in cerca del suo brando,
E dall'impeto travolto
Del suo torbido pensier
Tutto fiamme si fa in volto
Il giacente Cavalier.

Gran vassallo del Ducato
Conte Ubaldo Buondelmonti
Cento lancie aveva armato
Tra i soggetti de' suoi monti;
Ma sul pian di Marignano
Una palla lo colpi,
E all' Ospizio di Milano
Si trovava da quel di.

Sta una suora inginocchiata
Del ferito accanto al letto,
Che la benda insanguinata
Gli compone sovra il petto;
E col guardo supplicante
Ed in atto di dolor
Raccomanda il delirante
Alla Madre del Signor.

Come nuvola d'incenso
Già salia di sfera in sfera
Fino al trono dell'Immenso
La sua fervida preghiera;
E un'imagin più tranquilla
E più limpido il pensier
Sorridea nella pupilla
Del feroce cavalier.

— « Chi è quest' angiol che favella Presso il letto del morente,
Che le tenebre scancella Onde avvolta avea la mente?
Ch' io lo vegga il tuo sorriso,
Che il tuo labbro io l'oda ancor!...
Per condurmi in paradiso
T' ha mandato il tuo Signor? » —

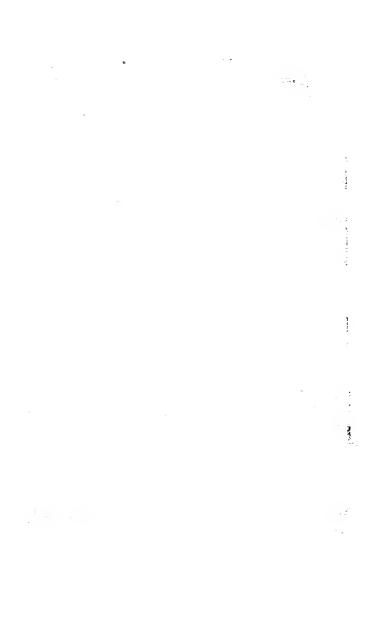



SUOR ESTELLA

No. 11, pag 473

Si dicendo, i languidi occhi Rivolgea sulla pietosa Che prostesa a' suoi ginocchi Rimirarlo più non osa; E suffusa il bianco volto D' un angelico rossor Sotto il guardo in lei rivolto Palpitar si sente il cor.

Corse un mese — e sulla fronte Nobil tanto e scolorita Comparia di Buondelmonte Il sorriso della vita: Ma lo sguardo della pia Che vegliava al suo origlier, Più lo sguardo non fuggía Del risorto cavalier.

Presso il letto del giacente,
Nei silenzi del convento
Avea sempre nella mente
Il pensier del suo redento:
E le rose del suo viso
Si vedeano impallidir,
E il suo vergine sorriso
Convertirsi in un sospir.

Pur tentava quella mesta
Scongiurar mattina e sera
De'suoi sensi la tempesta
Col digiuno e la preghiera:
E le luci al suol dimesse
Supplicava il suo Signor,
O la vita le togliesse
O quel fàscino d'amor.

11.

Pallida un giorno più dell'usato Di Conte Ubaldo s'asside allato: E il mesto labbro di suor Estella Così favella:

- « Di Dio l'immensa grazia infinita La tua sanava mortal ferita:
   Alle tue terre fra qualche giorno Farai ritorno.
- « Or ch'è compiuta l'opra solenne Che al tuo guanciale finor mi tenne, Ricevi, Ubaldo, dal labbro mio L'ultimo addio.
- « Dalla mia povera cella romita, Dove solinga vivrò la vita, A te col fervido vol della mente Verrò sovente.
- « Verrò a cercarti, dolce fratello, Là sotto gli archi del tuo castello, Delle battaglie sul campo stesso M' avrai dappresso.
- « Qui nel mio core, casto siccome Un pio ricordo vivrà il tuo nome.... Una memoria santa e innocente Dio la consente.

« Su questa terra disgiunti ormai Non ci vedremo quaggiù più mai: Ma un giorno in altre region più miti Saremo uniti! » —

Un improvviso sudor di morte

Bagna la pallida fronte del forte,

Che a lei la trepida mano stringendo

Gridó: — « Che intendo!

- « Tu vuoi lasciarmi, lasciarmi, Estella? Tu buona tanto, tu tanto bella! Se m'abbandoni, sorella mia, Di me che fia?
- « E che mi giova questa mia vita Se tu, fanciulla, mi sei rapita? Da te diviso viver poss'io, Angiolo mio?
- « Non sai che sempre de' sogni miei L'unica e santa vision tu sei? Non sai che a nome sempre ti chiamo, Non sai.... che t'amo?—
- « Oh taci, Ubaldo, ch' io non la senta La rea parola che mi spaventa: Che m' ami, Ubaldo, non dirlo, sai, Non dirlo mai!
- « Oh quest'amore che m'hai svelato, Questo tuo amore gli è un gran peccato; Spenta è la face dell'amor mio.... Io son di Dio!

- « Quel giorno, Ubaldo, che i tuoi soavi Occhi morenti ne'miei fisavi, Quel giorno, oh! tutto vo' palesarti, Tremai d'amarti.
- Inorridita del fallo mio
   Corsi alla santa Madre di Dio,
   E tanto piansi, tanto pregai
   Che.... non amai.
- Ma il mio trionfo saria pur vano S'io non t'avessi da me lontano: A te dappresso, vedi, a quest'ora Io tremo ancora....
- « Oh! non guardarmi mesto cotanto Con que tuoi occhi molli di pianto: Non vedi, Ubaldo, che il tuo dolore Mi rompe il core!
- Vergine santa, pietà ti muova
   Di me in quest'ultima ora di prova!
   Vergine santa deh! tu m'aiuta,
   O son perduta.
- Wbaldo! Ubaldo!... lascia ch'io fugga Pria che quest'empia fiamma mi strugga, Ubaldo! Ubaldo!... fratello mio!... Per sempre addio!... » —
- Disse, e d'un ultimo sguardo infiammato Divorò il volto del disperato: Poi come spinta da un sogno orrendo Usci fuggendo.

#### III.

- Presso è la notte da lontan s'udia Dall'eco delle torri ripercossa Di mestissimi canti un'armonia Per la fosca agitarsi aura commossa, Mentre in suono di funebre lamento Squillava la campana del Convento.
- E ad uno, a due, a tre dal camposanto In lunga fila uscian mesti e compunti I convenuti a quell'ufficio santo Mormorando la prece dei defunti: Solo restava in fondo al cimitero Da una lapide ascoso un cavaliero.
- E come tutti fùr partiti, e scura Più e più la notte dentro un'ombra tetra Avvolgea la funerëa pianura, Ei tragge fuor della nascosta pietra, Frena il respir, tende l'orecchio e guata.... E poi si slancia con lena affannata.
- E per la fitta oscurità vagando Con quel delirio che non ha parola, Fra le croci e le lapidi balzando Come un'orrenda visïon trasvola, E là s'arresta dove sta una fossa Che avea la terra di recente smossa.

Qui, come un lampo, tra le nubi rotte
Un raggio uscia della nascente luna,
Che piovendo giù giù per l'alta notte
Venne a cader sovra una croce bruna,
E sulla croce si leggea: Qui GIACE
SUOR ESTELLA — ALLA SANTA ANIMA PACE!

Un breve e disperato urlo s'intese,
Un urlo e poi silenzio. — Irte le chiome,
Serrati i denti, sull'avel si stese
Precipitando il derelitto, e come
Il forsennato suo dolor lo pugne
Si diè la terra ad iscavar coll'ugne.

E scava e scava — d'un sudore algente Tutta è cospersa la livida faccia; Tra gli sterpi ed i sassi orribilmente E le mani s'insanguina e le braccia; Pur scava ancor, nè di scavar si lassa Finchè non sente risonar la cassa.

Mandò un ruggito di gioia feroce, E scoperchiata col pugnal la bara, Bianco-vestita e colle mani in croce La figura appari della sua cara; Si chinò, la guardò, baciolla in viso, Poi cadde al suol dal gran dolore ucciso!...

E qui repente si levava un vento, Che sibilando per la notte bruna Seminava di stelle il firmamento; E, mortuaria lampada, la luna Colla pallida sua luce serena Illuminava la funerea scena!...

#### IV.

Ma al soffio del vento la morta si scuote, Si tingon le gote — d'un lieve rossor; Nell'algide membra ritorna la vita, La vergin sopita — respira tuttor.... No no, non destarti mia bella risorta! Ah! fora ben meglio che tu fossi morta.

— « Oh dove mai sono? che veggo?... ma questa La povera e mesta — mia cella non è!
Perchè m' han vestita d' un candido velo?
Perchè questo cielo? — questi astri perchè?
Fu sogno dell'egra mia mente smarrita,
O un bacio di fuoco non diemmi la vita? » —

Qui taque, e in profondo silenzio raccolta La mente sconvolta — tentava compor; Il lungo ripensa sofferto martirio, Le angoscie, il delirio — dell'egro che muor.... E come un baleno dinanzi al pensiero Il dubbio tremendo le passa del vero.

Allor d'un acuto spavento percossa
Dall'orrida fossa — d'un balzo guizzò;
E intorno girando lo sguardo demente
La spoglia giacente — li presso mirò:
Tremando s'inchina, la guarda, l'affisa....
E il gelido aspetto d'Ubaldo ravvisa!

- La fragil ragione d'un tratto smarri: Nell'urto dell'alma scomposta la mente, Passato e presente — confonde cosi; E stretta abbracciando la fredda persona Nel folle delirio così le ragiona:
- « Tu qui, mio diletto? ma in ira al Signore
  L' immenso mio amore più dunque non è?...
  Ah! sì.... dal mio voto la morte m' ha sciolta,
  Non fuggo stavolta rimango con te;
  Con te, benedetto, che m'ami pur tanto,
  Con te che mi cerchi fin qui in camposanto.
- « Oh! lascia ch'io baci la fronte tua bella.... La povera Estella — può amarti d'amor: Non vedi? m'han posto la candida vesta, M'han cinto la testa — d'un serto di fior; Oh! vieni fuggiamo, mia vita mio amore.... Di te son la sposa, non più del Signore!
- « Su dunque t'affretta, che il giorno è vicino E lungo è il cammino che far si dovrà; È muto il convento, deserto il sentiero, Il cielo è ancor nero nessun ci vedrà; Oh! vieni fuggiamo, mia vita mio amore.... Di te son la sposa, non più del Signore! » —
- E qui colla stanca tremante sua mano Sorregger ma invano — la spoglia tentò. Un scroscio di risa convulso stridente Improvvisamente — dal petto mandò, E come un fantasma per l'ombre sospinto Uscì sghignazzando dal fosco recinto.

V.

Dopo un mese da quel giorno
Per le valli Comacine
Si vedea girare intorno
Senza posa, senza fine
Su per gli orli d'un burrone
Una bianca apparizione.

Le cadea dal magro fianco Sozza e lacera la vesta, Ed il crine tutto bianco Le ondeggiava sulla testa; I suoi occhi eran di vetro Come gli occhi d'uno spetro.

Combattuta eternamente
Dall'angoscia che l'incalza,
Senza senno, senza mente
Corre via di balza in balza,
Come va la foglia morta
Quando il turbine la porta.

Ma una notte un mulattiero Che dall'Alpe discendea, Tra le nevi del sentiero Un cadavere scorgea; Il cadavere recente Della povera demente. Sovra il dorso muscoloso
Della sua cavalcatura
Collocava quel pietoso
La defunta creatura
E al vicino paesello
Deponeva il pio fardello.

Senza pompa, senza pianto Nella parte più roinita Del modesto camposanto Fu la morta seppellita; Ma chi fosse niun sapea.... Poveretta! ora pro ca!

# LA FONTANA MALEDETTA

LEGGENDA.

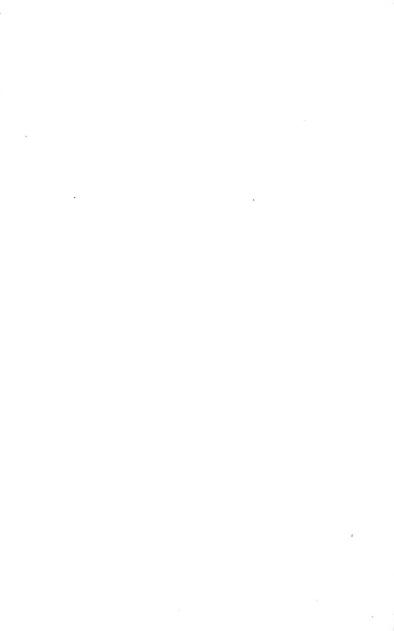

### LA FONTANA MALEDETTA.

Vedete là in fondo quell'onda tranquilla Che al bacio sfavilla — del sole che muor! Un fresco l'ombreggia ricinto di piante, Il margo olezzante — s'ingemma di fior; Dal seno d'antica sorgente profonda Con getto perenne s'allaga quell'onda.

Ma niuno, e sia pure cocente l'arsura, Quell'onda si pura — s'attenta appressar; Fanciulla nessuna tra i bruni capelli Que'fiori si belli — vorrebbe intrecciar; Chi vede da lunge spuntar quelle piante Fa il segno di croce con mano tremante.

Ma donde l'arcana funesta cagione
Che all'anima impone — quel sacro terror!
Qual fosco di sangue mistero s'asconde
In grembo a quell'onde — nel sen di que' fior!
Antica leggenda narratami un di
La triste ventura racconta così. —

Tra que fiori ogni mattina
La leggiadra Venturina
Soffermava il suo cammin.
E allo specchio rilucente
Della limpida sorgente
S'acconciava in fronte il crin.

Ma un di assisa sulla sponda, Dentro l'onda — che traspar Vide l'ombra d'un bel viso D'improvviso — tremolar.

O leggiadra giovinetta,
Che fai qui così soletta? —
Una voce susurrò:
E nell'occhio astuto e nero
Del bellissimo straniero
Come un lampo balenò.

La fanciulla a quell'inchiesta Lesta lesta — balzò in piè; E con voce un po'commossa Tutta rossa — a dir si fe':

- Presso l'onda cristallina
   Vengo a côrre ogni mattina
   Qualche bianco fiorellin;
   E pigliai gentil costume
   D'intrecciarlo nel volume
   Del nerissimo mio crin.
  - Quel tuo crin, che vago è tanto Coll'incanto — d'un sol flor, Quanto meglio se raccolto Sul tuo volto — in rete d'ôr!

Sarien certo assai più belli
 Stretti in oro i miei capelli!
 Ma l'avverso mio destin
 Alla chioma rilucente
 Altro vezzo non consente
 Che un modesto fiorellin.

Io son nata poveretta,
Poveretta — ho da morir! —
E la voce, si dicendo,
Va morendo — in un sospir.

Vuoi far pago il tuo desio?
Il tuo labbro unisci al mio —
Lo straniero ripetè — E suil' onda del tuo crine
Oro e gemme senza fine.
O fanciulla, avrai da me.

Ch' io son ricco ricco assai, Quanto mai — nessun lo fu: Dammi un bacio e una regina, Venturina, — sarai tu. —

E frattanto quel ribaldo
Trasse fuori uno smeraldo
E sul crin glielo appuntò.
La fanciulla in timid'atto
Chinò gli occhi e di soppiatto
Giù nell'onde si guardò.

Con un ghigno mal represso

Ei più presso — le si fe':

—Dammiun bacio, amor mio bello,

E il gioiello — io cedo a te. —

Ella tacque — al forte petto Se la chiuse il maledetto E la bocca le baciò; Ma quel bacio del peccato Come un ferro arroventato Sulle labbra le passò.

La tradita all'empia faccia
Delle braccia — fe' puntel;
Mise un grido e il guardo errante
Supplicante — volse al ciel.

Troppo tardi, o sconsigliata!
 Al demonio ti sei data,
 Quel gioiello mia ti fe'.
 Alle fiamme dell'inferno
 Ti votasti in sempiterno....
 Vieni dunque, vien con me.

E coll'ugna irrigidita
Per la vita — la ghermi;
Spiccò un salto dalla sponda
E nell'onda — scompari. —

Da quel giorno non v'ha ardito Che s'accosti a quella fonte; Te la mostrano col dito, Poi si segnano la fronte; E ti narran che vien detta La Fonlana maledetta.

Fanciulle inesperte, la fosca leggenda
I tristi del mondo perigli v'apprenda.
La calma soave del cor non vi tenti
Di folli ornamenti — l'inane splendor:
A vergine fronte ben meglio dell'oro
S'addice il tesoro — d'un candido fior.

# FELICITÀ E SVENTURA.

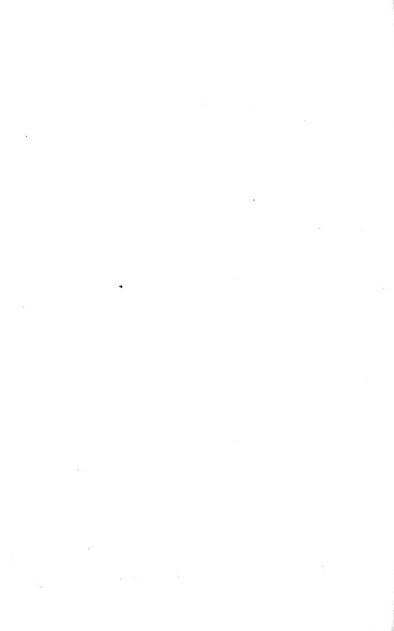

### FELICITÀ E SVENTURA.

Τ.

Sei pur felice! il gaudio Che nel tuo seno è accolto Tutto traspar dal limpido Sorriso del tuo volto; Giovine madre e sposa L'ala del tempo vedi Tinta in color di rosa Lieve passarti ai piedi.

Del viver tuo sul tramite
La cieca man del caso
Delle sue poche gioie
Tutto spandeva il vaso;
L'amor del tuo diletto,
L'arche ricolme d'oro,
Poi del materno affetto
Il sovruman tesoro.

Come una bianca nuvola
Da'rai del sol vestita,
Serenamente placida
Scorre per te la vita:
Tu la mestizia ignori,
Tu non conosci il pianto;
Musica, danze e fiori
Sono i tuoi di soltanto!

Ed io potrò col flebile
Suono del verso mio
Intorbidar quel gaudio
Che ti concesse Iddio?
Si, lo potrò! e perdona
Se eso intracciar le spine
Alla gentil corona
Che ti circonda il crine.

Come un amaro farmaco

La mia crudel parola

Di questo mondo instabile

T'apprenderà la scuola:

Vanne, riposa pure

Fra le tue gioie, o cara,

Ma sullo antrui sventure

Medita sempre e impara!

Limpida or passa, or torbida
L'on la dei casi umoni;
Oggi sorrisi e lagrime
Forsa i arrol aomanil...
In gifo eterno è volta
Quella volubil ruota
Che in tuo pensier talvolta
Credi per sempre immota.

Che se il tuo cor nel bacio Della fortuna ha fede Ed alle fosche imagini Ch'io ti svelai non crede, Vienmi, o Gentil, vicina E nella tua memoria Dell'infolice Annina Serba la triste istoria.

II.

È sorto il giorno — un languido Raggio di sole che dall'alto scende, Di poca luce illumina La squallida soffitta e le tremende Angoscie della pia, che il capo inchina Sovra il guanciale della sua bambina.

Nuda è la stanza — un'umile Panchetta appiè d'un umil letticciuolo, Un vaso d'acqua, un povero Lumicino già spento e, in tanto duolo Conforto estremo, alla parete infisso Un ramicel d'olivo e un Crocefisso.

Misera Annina! in vincolo
Santo d'amore al suo diletto unita
Scorrer tranquilla e limpida,
Come un ruscel tra i fior, vedea la vita;
Ricchi e felici, non sapeano ancora
Che cosa fosse il lagrimar d'un'ora.

Ma venne il di che al vario
Avvicendar delle fortune umane
Da tanta altezza scesero
Alla crudel necessità del pane;
E in breve giorno dal dolore affranto
Moría lo sposo che l'amava tanto!

Ed ella visse!... e un gaudio
Stato le fôra di morir con esso!
Visse, perchè di vivere
Al morente suo sposo avea promesso.
E perchè ancora le restava al mondo
L'immenso amor d'un angioletto biondo.

Ma Dio che vita! ai providi Agi involata del paterno tetto, Sempre si fea più pallido Della bambina il delicato aspetto; Chè un'acre febbre le stillava in seno Il mortal germe d'un sottil veleno.

Fragile fiore, ai tepidi
Soli rapito del natío suo cielo.
A poco a poco il languido
Capo piegò sotto la brina e il gelo,
Nè valse il soffio del materno amore
A ravvivar quell'appassito fiore.

Misera Annina! l'ultima
Del cor speranza l'abbandona anch'essa:
Ode il frequente anelito
Del respiro che manca, e genuflessa
Della sua cara moribonda accanto
Si copre gli occhi che non han più pianto.

E ripensando i placidi Giorni vissuti in un'età migliore E le speranze e i fulgidi Sogni d'amor che le inspirava il core, Allor che presso alla dorata culla Vegliava i sonni della sua fanciulla, Più fieramente all'anima

Del suo immenso dolor le scende il pondo:
Spezzato è ormai quell'unico
Filo che ancor la congiungeva al mondo;
E colla vita della sua bambina
Anche la vita si spegnea d'Annina!...

Pochi devoti in umile
Corteo recando il mortuario cero
La sera accompagnarono
Le due povere bare al cimitero:
Pianser que' pochi — e in una fossa sola
Fu composta la madre e la figliuola.

## IL PICCOLO MENDICANTE.

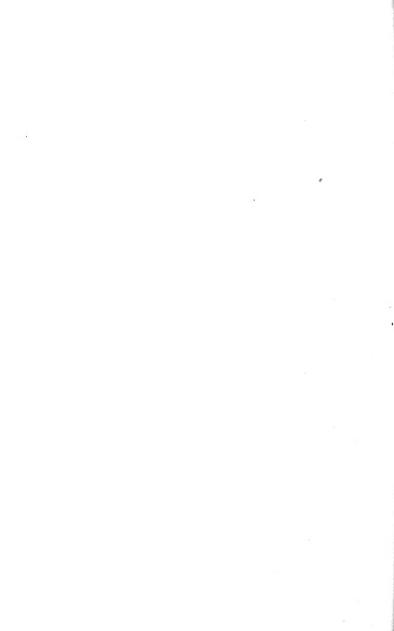

#### IL PICCOLO MENDICANTE.

Ι.

Una giovin damigella
Ricca molto e molto bella,
Cavalcando una mattina,
Un fanciul per via scontrò:
E a lui fattasi vicina
Con bel garbo gli parlò:
— Dove vai così soletto,
Il mio caro giovinetto?—

Vo cercando l'elemosina
 Per il povero mio nonno,
 Perchè trovi di che vivere
 Quando svegliasi dal sonno;
 Vo cercando l'elemosina
 Per il povero mio nonno.

- Non hai madre? È un anno adesso
  Che il Signor me la rapi;
   E tuo padre? È morto anch'esso
  Saran circa trenta di.
   Infelici! e chi v'aita
  A campar la vostra vita?
  - Noi viviam dell'elemosina
     Che il Signore ne concede,
     E il Signor soccorre al povero
     Che ripone in lui la fede;
     Noi viviam dell'elemosina
     Che il Signore ne concede.

Tutto jeri ho camminato
Fino a notte sempre invan,
E dal nonno son tornato
Senza un briciolo di pan:
Egli, invece di sgridarmi,
Così prese a confortarmi:

- « Per fortuna, o mio buon figlio, Non ho fame questa sera; Dormirò, se Dio lo voglia, Dormirò la notte intera; Su via dunque, non affliggerti.... Non ho fame questa sera.
- « Mangial tu quel po' di pane Che da jeri restò là: Oh vedrai che l'indomane Qualche Santo aiuterà; Si domani, il cor mel dice, Sarà un giorno più felice. »

Stamattina risvegliandomi
Quando il sole era levato,
Con mia grande meraviglia
Vidi il nonno addormentato,
Ei che sempre si risveglia
Pria che il sole sia levato.

E ogni giorno, poveretto!
Quand'io sono per uscir,
Ei mi chiama accanto al letto
E mi suole benedir:
Ma stamane il dolce sonno
Non osai turbar del nonno.

Fra me dissi: — Se destandosi Non ha almeno un po'di pane, Può merirmi dall'inedia Ed aller che mi rimane? Dunque parto e terno subito A recargli un po'di pane.

È trascorsa quasi un' ora Ch' io mi posi sul sentier, Nè Dio volle che finora Incontrassi passegger! Oh mia nobile donzella Tanto buona e tanto bella,

> Fate un poco d'elemosina Per il povero mio nonno, Perchè trovi di che vivere Quando svegliasi dal sonno; Fate un poco d'elemosina Per il povero mio nonno!

II.

La pietosa giovinetta
Spicca in fretta — un suo fedel,
Che galoppi a briglia sciolta
Alla volta — del castel,
Ed arrechi a quel buon veglio
Tutto ciò che v'ha di meglio.

Mentre ratto come il vento Il valletto s'allontana, Vien per l'aria lento lento Un rintocco di campana.... O fanciul, dormia il tuo nonno, Ma dormia l'eterno sonno!

— « Via non pianger, poveretto!
Tu l'hai detto — che il Signor
Sempre al povero provede
Che di fede — nutre il cor;
Su via dunque, su coraggio...
Da quest'ora sei mio paggio.» —

Dal Signore del castello
Venne accolto con gran festa;
Ebbe un ricco giubberello,
Ebbe piume sulla testa:
Che leggiadro giovinetto
Con quell'oro e quel caschetto!

Crebber gli anni, e il giovincello Forte e bello — diventò; Prese lancia, vesti maglia, In battaglia — si slanciò; Tolse ai Mori due bandiero E fu fatto cavaliere.

Di ricchissimo casato

Ei divenne il fondator:

E lo stemma blasonato

Questo motto porta ancor:

Il Signore ognor provede

A chi pone in lui la fede!

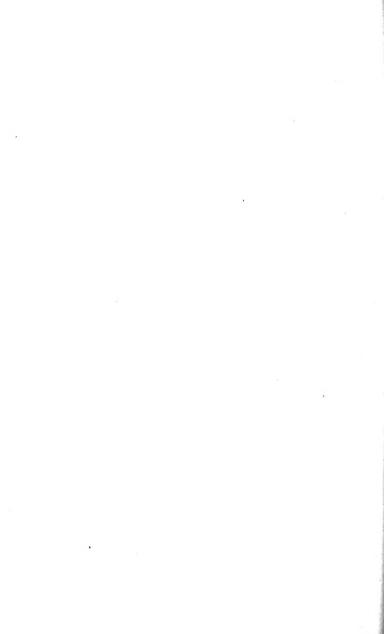

## UNA VISITA AL CIMITERO.



#### UNA VISITA AL CIMITERO.

Tutto tace — solo l'aere

Manda come un suon di pianto
Tra i cipressi melanconici
Del deserto camposanto;
E una mesta pellegrina,
Tutta chiusa in bruno vel,
Singhiozzando s'avvicina
Co' suoi figli al noto avel.

E gettandosi in ginocchi
Sulla zolla lagrimata,
Lungamente i suoi begli occhi
Tenne al ciel la sventurata;
Poi tremando nella voce
A' suoi figli ripetè:
— « Fate il segno della croce
E preghiamo tutti e tre.

- « Se nel cor vi resta ancora Sempre eguale, sempre istesso Il ricordo di quell'ora Ch'ei fu tolto al nostro amplesso, Sull'avello solitario Dell'estinto genitor Celebriam l'anniversario Del più santo fra i dolor.
- ✓ De profundis! nella requie
   Dei celesti godimenti
   L'alma eletta trovi il premio
   Dei sofferti patimenti;
   E quel gaudio che largito
   Sulla terra non gli fu
   Duri eterno ed infinito
   Nei riposi di lassù.
- « Oh! il pensiero ch'ei ci attende Nell'amplesso del Signore Tempri il duolo che contende Ogni gioja al nostro core; E la vita che ne avanza Meno triste fia così, Se ci resta la speranza D'abbracciarlo un altro di.
- De profundis! su quest'urna
   Delle stelle il raggio cada;
   La sua lagrima notturna
   Le consenta la rugiada;
   Ed il vento della sera
   Al suo piè trasporti ognor
   La mestissima preghiera
   Del più santo fra i dolor.

Lux perpetua luceat ei!
 Dormi in pace, amor mio solo,
 E dal ciel, dove tu sei,
 Prega requie al nostro duolo!
 Noi verremo col pensiero
 Sul tuo sasso a lagrimar....
 Nostro tempio è il cimitero,
 La tua tomba il nostro altar!»—

Qui pel vasto camposanto
Si perdeva il suo lamento;
E i due cari a lei d'accanto
In un pio raccoglimento
Ripetevano con lei:
Lux perpetua luceat ei!

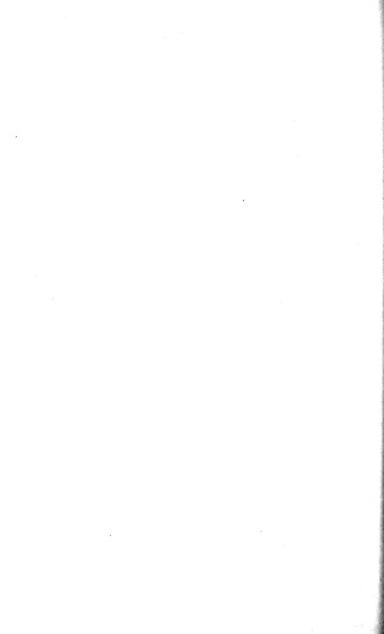

### BOZZETTI SOCIALI

i.

## IL BUON OPERAJO

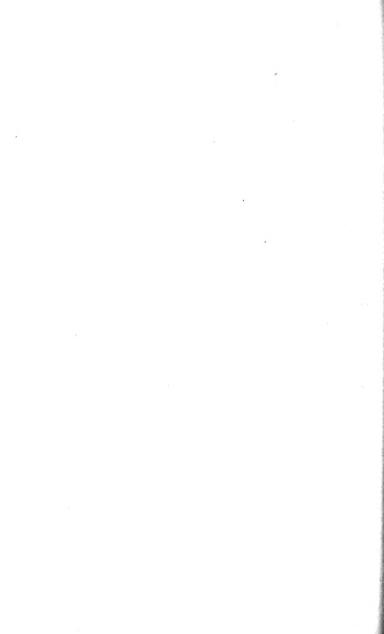

### IL BUON OPERAJO,

- Si canti! si canti! se rude è il mestiere
  È schietta la gioja del povero artiere.
  Un'aspra lo cinge di stenti catena,
  Ma l'alma è serena ma libero è il cor:
  Finchè non gli manca salute e lavoro
  Non altro tesoro domanda al Signor.
- Che val la corona di duca e di conte Se sotto il suo peso v'incurva la fronte? Che importa il nitrito di cento corsieri Se ai vostri origlieri — s'asside il dolor? Oh meglio dell'oro nell'arche ammucchiato Il pan guadagnato — col nostro sudor!
- Voi fiori guardati da tepida serra
   Un soffio di brezza vi frange, vi atterra;
   Noi quercie cresciute sull'erta del monte
   Stendiamo la fronte de' venti al furor....
   Lavoro e salute, salute e lavoro,
   Non altro tesoro cerchiamo al Signor.

- « Se placido il sonno ne scende sul ciglio Oh molle la paglia del nostro giaciglio! La sferza de! sole ci anneri la faccia, S'aggelia le braccia del verno al rigor, Se a tempra più salda la fibra s'indura, Se il sangue s'appura nell'aspro lavor.
- « Sia scarsa la mensa, sia lacero il saio, S'addoppian le forze del bravo operaio: Se misera e tarda g'i vien la mercede Non langue la fede — nel forte suo cor.... Lavoro e salute, salute e lavoro, È questo il tesoro — ch'ei chiede al Signor.» —
  - E l'allegra canzon si diffondea Romoreggiando pei silenzi oscuri D'un angusto cortil che si schiudea Fra una cinta di squallidi abituri; Ed a quel canto da lontan s'unia Il primo tocco dell'Avemmaria.
  - Era Pietro, l'onesto muratore Che, compiuto il lavor della giornata, Con quella gioja che parte dal core Venia vociando la canzone usata, Mentre salia su per la lunga e ritta Scala di legno della sua soffitta.
  - A quella voce seminudo e scalzo Compariva sull'uscio un fanciulletto, E batteva le mani e con un balzo S'arrampicava al muscoloso petto, Finchè al suo collo strettamente avvolto Di mille baci gli copriva il volto.

E nell'interno della stanza ardea Un lieto focherel sotto il camino, Mentre la giovin sposa distendea Sovra l'umile desco il bianco lino, Ed invitava il reduce marito Al parco cibo di sua man condito.

Oh quanto in quella povera stauzetta
Di modeste virtudi insegnamento!
Quanto amor, quanta fe' semplice e schietta,
Che profumo di pace e di contento,
E qual tesoro di leggiadri affetti
Nel santuario di que' rozzi petti!

Oh la dolce famiglia! oh la romita
Felicità de' domestici lari!
Altro mondo non cerchi ed altra vita
Che il bacio della sposa e de' tuoi cari,
E di gioia nessuna amor ti piglia
Se non divisa colla tua famiglia.

A voi, molli Nabab, le profumate Sale e i divani delle ricche stanze, L'urto dei cocchi, le livrea dorate, Le laute mense e le notturne danze: Oh ben altre le gioie e ben più vere Che il ciel comparte all'operoso artiere!

Una sera al teatro, una giornata Lietamente tradotta alla campagna, Un cibo estranio sulla mensa usata, Il don d'un vezzo alla gentil compagna, Ecco le sante voluttà del core Che all'onesto artigian serba il Signore. E così Pietro — e poi che il poco argento Coll'industre risparmio accumulato Gli assicurava il tetto e l'alimento, Nella sua ricca povertà beato Ringraziava il Signor per l'infinito Ben che qui in terra gli venia largito.

Ma quando al colmo d'ogni gioia umana Null'altro al mondo a desïar ti resta, È allor che l'alta Provvidenza arcana Le dure prove del dolor t'appresta: Tu sogni il gaudio del domani e intanto Scende non visto alle tue porte il pianto.

Era una sera dell'april — suonata
Da gran tempo era già l'Avemmaria,
E ad ogni istante con ansia affannata
La giovin sposa al veroncello uscia,
Ch'oltre l'usato è già trascorsa un'ora
Ed il suo Pietro non ritorna ancora.

- « Quanto tarda! dicea dacchè fu mio
  La prima volta ch'io l'attendo è questa,
  Deh! fate per pietà, fate buon Dio!
  Che non s'avveri la voce funesta
  Che dentro il cor mi parla e m'impaura
  Gli sia successo una qualche sventura. » —
- E il suo Giulietto, che obliato avea La fame e il sonno, le si fea d'appresso E negli occhi guardandola dicea: «Nonpianger, mammal» e singhiozzava anch'esso; Chè quel fosco presagio e quel dolore Aveano un eco nel suo vergin core.

E quasi rispondesse a quel fatale
D'infortunio vicin presentimento,
Di passi un calpestio su per le scale
Muover s'intese misurato e lento,
E una fioca salir voce gemente
Qual di persona che mancar si sente.

Fuori dell'uscio a quel rumor si caccia Con tutta l'ansia del primier sospetto La desolata donna — e fra le braccia Di due pietosi che il tenean sorretto, Ella si vede trasportar dinante Lo sposo insanguinato e agonizzante.

Mise un acuto grido — ed il morente A quel grido si scosse e gli occhi schiuse E lei conobbe, e poi che vanamente Di chiamarla s'accinse, le socchiuse Labbra sforzando ad un mesto sorriso, Pietosamente la guardò nel viso.

Oh quanto amore in quello sguardo! oh quanto Più di lei che di sè dolor profondo! Ed ella tacque, e soffocando il pianto Fe' guancial del suo seno al moribondo, Finchè saliti sotto l'umil tetto, Dai due assistita, l'adagiò sul letto.

E seppe allor come poche ore pria,
Mentre per l'erte scale all'impalcato
D'un sorgente edifizio egli salia,
All'improvviso il piè gli era mancato
E con balzo precipite dall'alto
Piombava giù nel sottoposto spalto.

Eran subito accorsi e lui spirante
Dal terren sangninoso avean raccolto;
Poi fasciate gli avean le membra infrante
E. terso il sangue del percosso volto,
Sovra la fronte con tenaci bende
Gli avean costrette due ferite orrende.

Misera donna! a quell'istoria atroce Sentia spezzarsi dall'angoscia il core; E guardava il suo Piero e a tronca voce Convulsamente pregava il Signore, Che nell'immensa sua pietà infinita Le conservasse quella cara vita.

Poi chiamava il suo Giulio e sel chiudea Quasi atterrita sul materno petto, E fra i rotti singulti gli dicea: — « Prega tu pure, o povero Giulietto, Tu che innocente sei, prega il Signore Che non ti tolga il padre tuo che muore. »—

E pregarono insieme, e alla preghiera Di que'due dolorosi il ciel s'aprio, Chè la parola di chi crede e spera Ascende sempre e non invano a Dio: Pregaro insieme e in quell'afflitta stanza Scese l'angiolo ancor della speranza.

In pochi giorni dal mortal periglio
Era salvo il ferito, e accanto al letto
La dolce sposa e il carezzevol figlio
Le incessanti accoglican del lor diletto
Tenere inchieste, e gli narravan quanto
Nei di che furo avean sofferto e pianto.

- « M1 io pure, o mia povera Maria,
   Ei dicea sorridendo alla consorte,
   Ed io pure nell'ultima agonia
   A voi pensava, e non per me la morte,
   Per te soltanto mi mettea paura
   E\_per questa innocente creatura.
- « Ma del nembo che fu più ormai non resta Che qualche nuvoletta in lontananza, Ed il percosso mio vigor si desta Sotto il limpido sol della speranza; Ancora pochi giorni e spariranno L'orme recenti del sofferto affanno. »—
- Ma così non avvenne, Estenuato
  Da tanto sangue che perduto avea,
  La forte tempra del vigor passato
  Alla giovin natura invan chiedea:
  Più robusta è la quercia e più funeste
  Son le traccie del fulmin che la investe.
- Correano i giorni e nelle vacue vene Incerta e tarda rifluia la vita: Ahi poveretti! delle vostre pene L'ardua vicenda non è ancor compita, E pria che spunti una serena aurora Oh come e quanto soffrirete ancora!
- Correano i giorni e della medic'arte Agli assidui precetti il poco argento Con si geloso amor messo da parte Più non bastava al pio divisamento, E la miseria col suo fosco aspetto S'avvicinava al desolato tetto.

E poi che notte e di senza aver posa Sugli usati lavori invan scorrea L'ago già stanco della giovin sposa, Nell'estremo bisogno ella chiedea Un fuggitivo ed ultimo riparo A quanto avea di più leggiadro e caro.

Ed al Monte portava una mattina
Tutto tutto il suo povero tesoro;
I coralli, l'anel, la mantellina
E fin quel paio d'orecchini d'oro,
Che il suo Piero le diè quel giorno istesso
Che di farla sua sposa avea promesso.

Lampo che guizza e muor, goccia caduta Nel vasto grembo d'una sabbia ardente, Quest'ultima risorsa iva perduta Nella crudel necessità crescente, E spaventoso alfin giunse il dimane Che invan cercaro sovra il desco un pane.

Col viso tra le palme, inginocchiata Appiè del letto l'infelice donna, Colla voce dal pianto soffocata Il Signor supplicava e la Madonna Che di qualche speranza un raggio solo Scendesse a confortarla in tanto duolo.

B piangendo dicea: — « Signore Iddio, È troppo orrenda l'agonia che soffro! Oh! se puote bastare il sangue mio A placar la vostr'ira ed io ve l'offro; Della mia vita il sacrifizio accetto, Ma salvate il mio Piero e il mio Giulietto. » —



UN FALLO.

vol II pag 15

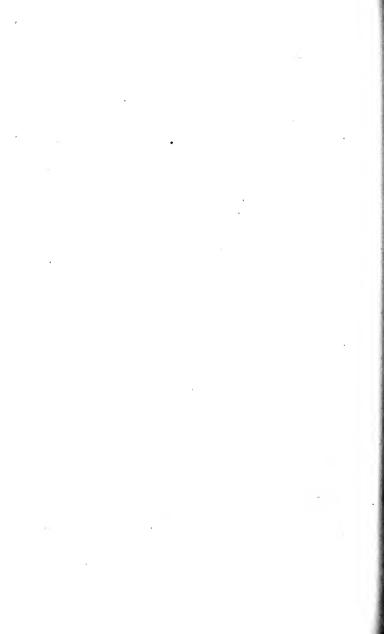

Cosi pregava — e il fanciullino intanto, Cui il protratto digiun parea ben strano, A lievi passi le si fea d'accanto E lei toccando con timida mano: — « Mamma, diceale in lagrimoso accento. Dammi del pane chè morir mi sento. » —

A quella voce di dolor, riscossa S'alza la donna — un rapido consiglio Par le balzi dall'anima commossa; Getta un guardo allo sposo, un altro al figlio, L'ultimo al cielo, e senza dir parola Scende le scale frettolosa e sola.

Di li a poco tornava, e bella in volto
Del sacrificio che compiuto avea.
Sciolte le pieghe del grembial raccolto,
Le inattese vivande deponea,
E con un guardo di sublime affetto
Porgeva un bianco pane al suo Giulietto.

Poi narrava siccome trascinata
Da quel tremendo consiglier, la fame,
Sull'angol d'una via s'era appostata.
E al sorvenir di due giovani dame
Tremando le appressava e non invano
A lor stendea la supplichevol mano.

Cosi dicendo di rossor la faccia Le si copria; quand'ecco all'improvviso S'apre la porta, e al limitar s'affaccia Di due leggiadre signorine il viso, Che intenerite guardano alla pia Scena d'amor che innanzi a lor s'apria. Quando la poveretta a lor rivolto
L'umile prego avea del mendicante,
Tanta angoscia era scritta in quel suo volto
E si fioca la voce e si tremante,
Che nel fondo del cor le avea commosse
Il desiderio di saper chi fosse.

E in quel macero aspetto e in quell'accento Indovinando qualche gran sventura, Per un lungo di vie serpeggiamento L'avean seguita con assidua cura: Ed or chiedeanle con gentil preghiera Lor confidasse la sua istoria intera.

Come il tristo racconto ebbero inteso
E i lunghi affanni e la sofferta croce,
D'infinita pietade il cor compreso,
Le dièr la mano e con tenera voce:
— « No che invano non fu. buona Maria,
Che il ciel t'ha posto sulla nostra via.

- Oh! l'olocausto del tuo grande affetto
  E asceso al trono del Signore e il giorno
  Non è lontano che nel vostro tetto
  Farà l'antica ilarità ritorno:
  E noi beate se ci assunse Iddio
  A quest' ufficio così dolce e pio. » —
- « Oh siate benedetti, angioli santi,
   Che il ciel lasciaste per venir tra noi!
   Dall'altare del cor con incessanti
   Voti, o pietose, pregherem per voi,
   Perchè il Signor vi renda il tanto bene
   Che voi spargeste sulle nostre pene. » —

Cosi parlava col pianto negli occhi Dal suo letto il giacente, e la Maria Strettamente abbracciata ai lor ginocchi Coi singhiozzi del cor le benedia, Mentre in un canto il buon Giulietto anch'esso Lagrimava e rideva al tempo istesso.

Da quell'istante il giornalier soccorso D'eletti cibi a lor venia fornito, E un altro mese ancor non era corso Che finalmente il povero ferito. Superata la lunga malattia, Ricoverava il suo vigor di pria.

Da quell'aspro d'affanni esperimento Così al primo tornar gaudio perduto: Ed in memoria del felice evento Che per si strana via s'era compiuto Ogni mattina la pietosa donna Accendea un lumicino alla Madonna.

Poi giungendo le mani al suo Giulietto Devotamente gl'insegnava come Serbar dovesse con perenne affetto Delle due sante protettrici il nome, E Iddio pregasse di versar su loro Delle sue grazie l'immortal tesoro.

E così avvenne. — A quelle due pietose Il ciel dischiuse un avvenir giocondo: Madri felici e fortunate spose Altro che gioie non trovâr nel mondo. Oh! l'obolo versato al poveretto Rende cento per uno — Iddio l'ha detto.

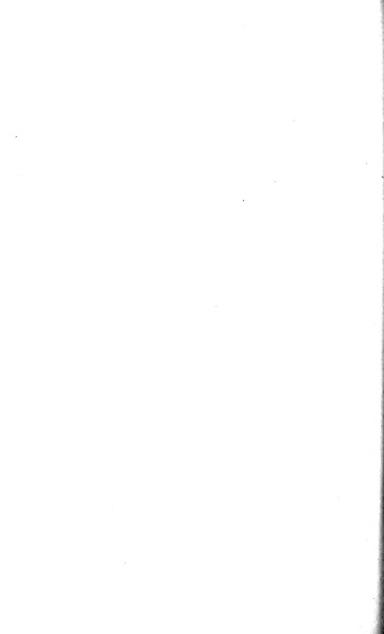

### 11.

# IL CATTIVO OPERAJO.

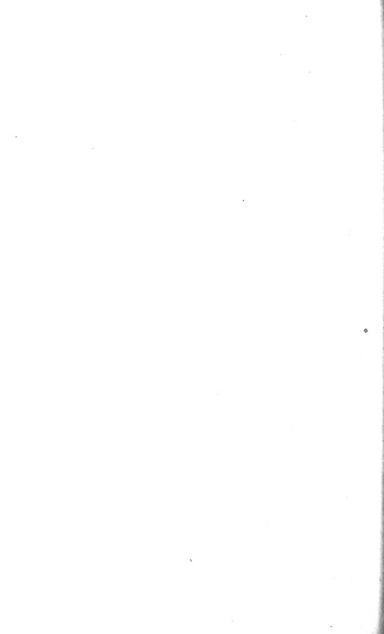

### IL CATTIVO OPERAJO.

I.

- « Beviamo beviamo! nei colmi bicchieri
  S'affoghi la noia dei foschi pensieri:
  Beviamo beviamo! tra i nappi spumanti
  L'aurora si canti del di che verrà:
  Dal lungo sudore si terga la fronte,
  Un nuovo orizzonte dinanzi ci sta!
- « Dovremo pur sempre, venduti facchini.
  Al giogo incurvarci di pochi quattrini?
  Al prezzo sudato d'un magro alimento
  La pioggia ed il vento dovremo sfidar,
  E Lazzari eterni del lauto convito
  Ai ricchi imbandito un pane invocar?
- « Abbasso il codardo che docile servo Al cenno s'inchina del ricco protervo; Che pago vilmente di scarsa mercede Rinnega la fede — del nostro avvenir: E questa, che tutti gli umani livella, Dettrina novella — non osa bandir!

- Che val se al domani ci manca il lavoro!
   Le borse dei ricchi traboccano d'oro,
   Col pugno sospeso sui nostri coltelli
   Ai chiusi cancelli corriamo a picchiar,
   E l'ugne tremanti di questi Epuloni
   Gli avari cordoni dovranno slacciar.
- Saran per noi soli la fame ed il gelo?
   Siam tutti fratelli! l'ha detto il Vangelo.
   Soltanto la terra fia preda d'alcuni.
   Se a tutti comuni son l'aria ed il ciel?
   Evviva l'aurora dei tempi novelli.
   Siam tutti fratelli l'ha detto il Vangel!»—
- E cinque voci avvinazzate e grosse L'eco spandean dell'infernal concento; E il cozzo dei bicchieri e le percosse Panche ed il cupo mugolar del vento, Che al mal fermo balcon venia battendo, La cadenza seguian del canto orrendo.
- Lunghi buffi di fumo uscian di bocca A que' cinque briachi — a lor dinante Spumeggiava sul desco un'ampia brocca Di recente liquor — un gocciolante Lucignolo nel mezzo e da una parte Giaceva un mazzo di sucide carte.
- Era l'orgia del vizio, era l'insano Abbrutimento di chi a capo chino Nel mar s'infogna d'ogni lezzo umano: Nell'arse fauci gorgogliava il vino, E le orrende bestemmie e i motti atroci Rendean più rauche quelle rauche voci.

Un sol fra i cinque al baccanal nefando Cupamente pensoso s'assidea; Col volto tra le mani a quando a quando Dall'imo petto un sospiro mettea, E il truce suon della canzone oscena Sul labbro inconscio mormorava appena.

Chè involontario il suo pensier redia Della deserta famigliuola accanto E sul paterno cor piombar sentia Del suo innocente figliuoletto il pianto, Ed il mite consiglio e l'amorosa Rampogna udia della sua dolce sposa.

Perch'ei l'amava la sua casa, e cento E mille volte nel suo cor fermato Il tenace egli avea proponimento Di mutar vita e, del lavoro usato Fattosi schermo al mal costume e freno, Povero si ma viver lieto almeno.

Invan, chè schiavo al turpe vezzo e ai pravi De' suoi tristi compagni eccitamenti In notturni stravizzi ed ozj ignavi Gli onesti seppellia divisamenti; E sul pendio del vizio è breve il tratto Che travolge alla colpa ed al misfatto.

Pure al vicino approssimar dell'ora Che all'infame disegno era fissata, In fondo all'alma gli parlava ancora La rimembranza dell'età passata, E gli parea che in dolce atto d'amore Sì la sua Agnese gli tentasse il core:

- « Carlo che fai? dunque così mutato
  Hai tu quel cor ch'era pur buono tanto,
  Che dal sentiero in cui ti sei gittato
  D'Agnese tua non ti ritragga il pianto?
  Oh! Carlo, Carlo mio, dunque non vedi
  L'orrendo abisso che ti è schiuso ai piedi?
- « Forse che al figlio tuo lasciar vorrai Un retaggio d'infamia e di rossore? Oh! per l'amor che sempre ti portai Non voler darmi un si fiero dolore, Oh! non voler con nuove colpe ch'io Imprechi all'ora che ti dissi mio.
- « Pensaci, o Carlo, e fin che tempo è ancora Scongiura il nembo che ti rugge intorno: Fuggi l'ozio e gli abbietti usi e lavora, E sarai lieto come il fosti un giorno; Chè all'onesto artigian, tu ben lo sai, Pane e lavor non è negato mai.
- « E quando pure alle tue forti braccia Mancar dovesse il giornalier sostegno, E tu, mio Carlo, alla miseria in faccia Di te stesso e di me sèrbati degno: Meglio che viver disonesto e infame Oh! meglio, Carlo mio, morir di fame. »—
- Al dolce suon di quegli accenti arcani Che dentro la commossa alma scendea, Già piegava il pentito e fra le mani La sua pallida fronte nascondea. Quasi a celar l'involontaria stilla Che traboccava dalla sua pupilla.

- Ma allor che la pietà de suoi diletti Del cor scendeagli a ricercar la via E dal tumulto di più dolci affetti Sorger la voce del rimorso udia, Gli scoppiò nell'orecchio all'improvviso De'suoi compagni lo schernevol riso:
- « Olà, Carlo, che fai? forse che il vino Annacquar colle lagrime ci vuoi?
   Oh che ti sogni di farci il bambino
   In tal luogo, a quest'ora, in mezzo a noi!
   Eh via vergogna! alle donnette il pianto, A noi il vino e l'allegria soltanto.
- « Bevi, Carlo, perdio! bevi e nel vino Il buon umor ravviva e l'ardimento: Mezzanotte è suonata e già vicino Dell'audace ma certa opra è il momento; Su via, Carlo, il bicchier! bevi e domane La tua famiglia avrà per sempre un pane. —
- « Ebben si beva! » e l'incresciosa voce
  A soffocar dell'ultimo rimorso,
  Levò la tazza e con ghigno feroce
  Lo spumante liquor votò d'un sorso,
  Gridando: Viva la notturna impresa
  Viva il buon vino e chi ne fa la spesa!
- « Su presto all'opra! Sotto lieti auspíci La si lungo invocata ora s'accosta: La fortuna è con noi, guardate amici! (E si dicendo spalancò l'imposta) Perchè tutto sorrida al nostro intento Complici abbiam la notte nera e il vento. »—

Col volto intanto sovra il petto chino,
Com'uom che posi addormentato e stanco,
Al pallido chiaror d'un lumicino
L'oste sedeva al solitario banco
E colle braccia sovra il sen conserte,
Gli occhi avea chiusi, ma l'orecchie aperte.—

Di li a poco pei lunghi avvolgimenti Di stradicciuole taciturne e scure Alla luce dei lampi intermittenti Si vedeano sfilar cinque figure; E dietro a lor, ma per diversa via, Un altro passo risuonar s'udia. П.

- « E ancor non giunge! è ver, detto m'avea Che tornerebbe a tarda ora soltanto;
  E aspettando vegliai — pur non credea Forza mi fosse d'aspettarlo tanto:
  Corsa è tutta la notte, e già da un'ora Spuntata è l'alba ed ei non giunge ancora.
- Oh non era così nei di felici
  Del nostro primo e benedetto amore!
  Il reo contatto de' corrotti amici
  Filtrò il veleno nel suo facil core,
  E quel core che un gierno era pur mio
  Or non sa darmi che disprezzo e oblio.
- « Allor, se uscia al lavoro giornaliero, Perchè sola restava egli era mesto, E per essermi appresso il giorno intero Ai di festivi benedia per questo; Oh! ma il mio Carlo non è più lo stesso, Quanto mi amava allor mi sfugge adesso.
- « Eppure sentimi, o Carlo! io ti perdono Tutto il dolor del tuo perduto affetto, Purchè non gravi di tanto abbandono Questo povero nostro figliuoletto, Che nato solo alla miseria e al pianto Nell'innocenza sua t'ama pur tanto.

« Guarda come la fame e il crudo inverno La sua fragil salute han logorato! Oh! pensa Carlo, pensa che l'Eterno Non ha perdono per si gran peccato: Quando del figlio tuo pietà non hai, Dimmi, dal ciel puoi tu sperarla mai? »

Cosi parlava l'infelice — e come Le sembrasse vederlo a sè vicino, Teneramente lo chiamava a nome, E per l'immenso amor del suo bambino E pei ricordi dell'età fuggita Piangendo il supplicava a mutar vita.

Poveretta! e non sai quale s'addensa Turbine di dolor sulla tua testa, Non sai l'angoscia disperata, immensa Che ancor nel mondo a sopportar ti resta! Odi quel passo? ah non gioir! ma implora Da Dio la morte pria ch'ei torni ancora.

E la porta si schiude, e dalle soglie Precipitando nell'oscura stanza, Come un fantasma all'atterrita moglie Di Carlo appar l'orribile sembianza; Travolto il guardo, irto i capelli e intriso Di chiazze sanguinose e mani e viso.

Gettò un grido la donna, un grido orrendo Di spavento e dolor. — « Carlo mio Carlo, Che t'avvenne? rispondi! — e sì dicendo Trepidante moveva ad incontrarlo — Tu sei ferito, non è ver?... gran Dio! Sei tu proprio ferito o Carlo mio? » —

- Non accostarti, o santa creatura,
   A quest'iniquo che così t'offese:
   Questo sangue che il mio volto sfigura
   Songue non è delle mie vene, Agnese!
   On! se così non fosse, a te d'appresso
   Potrei tremar siccome tremo adesso?
- Tu inorridisci, Agnese, e ancor non sai Come sia grande il mio delitto e quanto; Poi che noto ti fia, maledirai A quest'infame che tu amasti tanto, A quest'infame che in si turpe oblio Pose il suo onor, la sua famiglia e Dio!
- Ben cento volte me l'avevi detto
   Ch'io correa ciecamente al precipizio;
   Ma più che il grido dei tuo santo affetto
   Mi trascinò la voluttà del vizio;
   E diventar potei ladro e assassino
   Con quest'angiol custode a me vicino! » —
- « Oh taci Carlo, tu mi fai paura!
  Ladro e assassino tu? no non è vero.
  Creder non posso a si orrenda sciagura
  Che all'onta ti consacra e al vitupero;
  Tutto tutto, o mio Carlo, esser potrai,
  Ma ladro ed assassino? ah no, no mai! » —
- « Più che lo stesso mio rimorso, Agnese,
  La tua credula fè mi spezza il core;
  Si l'ignominia sul mio capo scese
  Nè lavarla potrebbe il tuo dolore!
  Pur morirò men triste e disperato
  Se il tuo perdon non mi vorrai negato.

- « Non io la facil tua pietade intendo A difesa invocar del mio delitto; Pur ti dirò che nel mio cor tremendo Tra la colpa e il dover surse il conflitto, E se alfin nella lotta io caddi vinto L'ebbrezza fu, non il malvagio istinto.
- « Allorquando all'infame opra fui tratto Ogni fil di ragione avea perduto, Nè compresi l'orror del mio misfatto Che allor soltanto ch'io l'avea compiuto, Allor che il sangue di quell'uom trafitto Mi spruzzò sulla fronte il mio delitto.
- Sparve l'ebbrezza allor, sparve la benda Che gli occhi m'offuscò dell'intelletto;
   E poi che tutta misurai l'orrenda Profondità del fallo mio, sul petto Del fumante pugnal la punta adersi....
   Ma di te mi sovvenni e non l'immersi.
- Appena la nefanda opra compita,
   Si spalanca la porta, e: Siam perduti,
   Grida ansante un de nostri, ad ogni uscita
   È chiuso il varco ed or ch'il può s'aiuti! —
   E per l'attigua stanza a concitati
   Passi un folto irrompea stuolo d'armati.
- « Un solo istante ancora, ed ogni via Di salvezza e di fuga era omai tolta: Poco doleami di morir, ma pria Io volea rivederti anco una volta; E mi gettai dalla finestra e corsi Il mio obbrobrio a svelarti e i miei rimorsi.

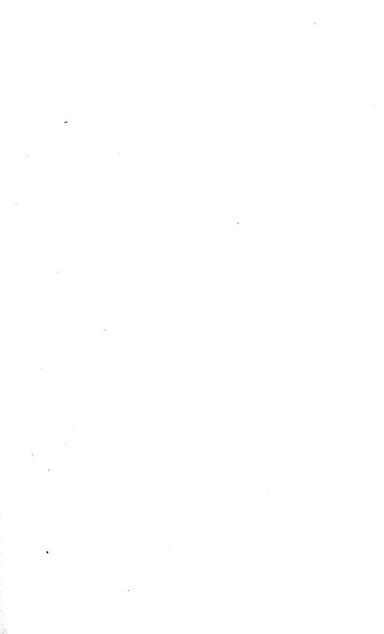



IL CATTIVO OPERAJO.

Vol. II. pag. 131

- So che inutile e tardo è il pentimento Che la vigil coscienza or m'affatica; Pur nel segreto del mio core io sento Che se tu mi perdoni, o dolce amica, Men grave scenderà sul capo mio La giustizia degli uomini e di Dio.
- Oh! non per me, che tanta infamia rese Degno sol di disprezzo e d'abbandono,
   Ma per l'amor del figlio nostro, Agnese,
   La tua pietade imploro e il tuo perdono;
   Per me la morte sarà bella ancora,
   Se non vorrai che disperato io mora.
- Così parlava, e con ansia affannosa Si stringea singhiozzando a' suoi ginocchi; Ed ella si chinava e una pietosa Onda di pianto le cadea dagli occhi, Dagli occhi le cadea sul capo amato Quasi l'onta a lavar del suo peccato.
- « Si, ti perdono! il mio ribrezzo han vinto I tuoi fieri rimorsi e il tuo dolore:
   Oh! quando pur dal seno mio respinto Io ti volessi, nol vorrebbe il core;
   Sorgi, infelice, abbracciami e com' io T' ho perdonato, ti perdoni Iddio. » —
- « Che tu sia benedetta! ora io l'accetto Come una santa espïazion la morte:
   Poi che la tua pietà non m'ha rejetto La guardo in faccia rassegnato e forte:
   Che se pur duolmi di morir, gli è solo Per lasciar te, mia Agnese, e il mio figliuolo.

- « Povero il mio bambino! or l'onta ignora Di che la vita mia contaminai; Ma quando ei cresca coll'etade, oh allora Se di suo padre ti chiedesse mai, Perchè non abbia a maledirne il nome, Digli ch'è morto ma non dirgli come.
- « Soltanto allora che fatal cagione Ti fosse anch'ei, com'io lo fui, di pianto, Nè chiamarlo valesse alla ragione Il tuo esempio e il tuo amore, oh! allor soltanto Pur ch'ei s'arresti sul cammin del vizio, Le mie colpe gli narra e il mio supplizio! »—
- Così dicendo avvicinossi al letto,
  Dove su rozza coltrice giacente
  Il suo pallido e biondo figliuoletto
  L'alto sonno dormia dell'innocente,
  E sovra il labbro tutto il cor raccolto
  Su lui chinossi e lo baciò nel volto.—
- E fu questa la gioia ultima e santa Che sulla terra gli venia serbata! — Sotto il fragor di spessi colpi infranta Cade la porta — una coorte armata Su lui si slancia, e di catene avvinto Seco l'adduce nel fatal recinto.
- E giustizia fu fatta In capo a un mese Chi un miglio fuor della città traea Di cinque spoglie alla rea trave appese Da lungi nereggiar l'ombra vedea; E quel di cento spose ai lor consorti L'istoria ripetean de'cinque morti.

## LE DUE FIAMMELLE AMOROSE

LEGGENDA LIGURE.

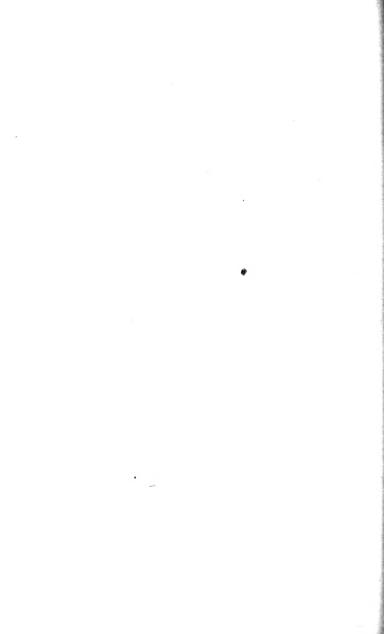

#### LE DUE FIAMMELLE AMOROSE. (\*)

Oh Benso, oh Benso mio, credilo, sai, L'ultima volta ch'io ti veggo è questa!

T.

Sulle rive di Ponente
Là tra Genova e Savona,
Dove il suol festosamente
Di colline s'incorona,
Sta un'allegra terricciuola,
E la chiamano Albisola.

Qui gli aranci e gli oliveti
Sotto un ciel che non ha verno,
Qui i suoi colli sempre lieti
Tra'l profumo e il verde eterno....
È una terra che par nata
Dal capriccio d'una fata.

Ma al di dietro di que' clivi Qual contrasto non t'aspetta! Non più aranci non più olivi, È una terra maledetta; Per due miglia di cammino Pochi sterpi e qualche pino.

<sup>(&#</sup>x27;) L'argemento è tratto da un pietoso racconto di Pietro Giuria.

Poi nel fondo, come tende Stese intorno alle campagne, La gran cinta si distende Delle liguri montagne; Ed in mezzo ignudo ed erto Un pinacolo deserto.

Piè mortal non è salito Sulla cima di quel monte, Nudi massi di granito Gli ricingono la fronte: Quel gran monte desolato Si nomo *Picco Spaccato*.

La montagna in due squarciata
Dalla cima insino al fondo
D'una gola interminata
Schiude il vortice profondo;
E in quel vortice si sente
Muggir l'onde d'un torrente.

Chi dall'alto il guardo spinge Nell'immensa spaccatura Sente il cor che gli si stringe D'ineffabile paura, E appressarsi più non osa Alla gola spaventosa.

Cento istorie strane e orrende Di quel Picco avrete intese; Ma fra tutte le leggende Che si narran nel paese La più cara e la più mesta, Se m'udite, sarà questa. II.

Era presso il tramonto — il sol morente Mandava sulla ligure marina Una tremula striscia rilucente, Che al soffio della brezza vespertina Splendea sull'increspate onde spumanti Come un lenzuol di gemme e di brillanti.

E della spiaggia sull' estrema parte Di marinari una gioconda schiera Le vele apparecchiavano e le sarte D' un bastimento, sulla cui bandiera In campo azzurro una Madonna appare, Che per titolo avea: Stella del mare.

Poco distante dalla riva intanto Sull'uscio d'una povera casetta Sedea d'un bruno marinaio accanto Una pallida e bionda giovinetta, Che stretta il core da pietà profonda Guardava il sol che scomparia nell'onda.

— « E tu parti, dicea, caro il mio Benso, Tu vai lontan dalla natia tua terra, Vagando sempre per quel mare immenso Colle procelle e coi pirati in guerra, Mentr'io qui resto abbandonata e sola Senza il conforto della tua parola.

- « Ben dieci volte sei partito e mai Come stassera io non fui mai sì mesta: Oh Benso oli Benso mio, credilo sai, L'ultima volta ch'io ti veggo è questa! Non so perchè, ma qui nel cor mi sento Quest'orrendo e fatal presentimento. »—
- « È amorosa paura, angiolo mio,
  Questo fosco pensier che t'addolora;
  Il nostro amore è benedetto e Iddio
  Ci vorrà uniti sulla terra ancora...
  Or via, non pianger Lisa! e col tuo pianto
  Non far più grave il mio dolor ch'è tanto! » —
- « Benso! non piango più.... guarda! son mesta
  Si, ma tranquilla e l'avvenir non temo....
  Bando al triste pensier che ci funesta
  Le pie dolcezze del saluto estremo:
  Nella mestizia di quest'ultim'ora
  Dimmi, amor mio, che ci vedremo ancora.
- « E perchè nel pensier sempre ti torni Là in mezzo al mar la rimembranza mia E nel silenzio de'tuoi lunghi giorni Qualche parte di me presso ti sia, Prendi, o mio Benso, e sul tuo cor nascondi Quest'anellin de'miei capelli biondi. »—
- « E anch'io, mia Lisa, anch'io t'avea serbato
   Un pio ricordo del mio grande affetto:
   Guarda! è un povero cencio lacerato
   Che da cinque anni mi sta qui sul petto,
   Unica e santa eredità solenne
   Che dall'estinto genitor mi venne.

- « Ma un brano egli è della fatal bandiera Che segnal di battaglie e di vittoria Là sull' onde di Lèpanto alla nera Prua sventolava del vascel di Doria. » — E si dicendo alla sua dolce amica Lasciava un bacio e la reliquia antica. —
- E di li a poco per l'azzurro piano
  Veleggiava di Benso il bastimento,
  Ed ella udia venirle da lontano
  L'estremo addio che le portava il vento;
  Mentre il cor le dicea, povera mesta!
  L'ultima volta che lo vedi è questa!

#### III.

Passa un anno un anno eterno
E il suo Benso non arriva!
Vien la state, giunge il verno....
Niun naviglio a quella riva!
Chiede a tutti la fanciulla
Se novelle aver ne può,
Ma nessuno ne sa nulla
Da quel di che s'imbarcò.

Ogni di la dolorosa
Scende al lido e guarda al mare,
E se vede qualche cosa
Da lontano biancheggiare,
Il desio che la flagella
Le figura nel pensier
L'aspettata navicella
Del suo fido marinier.

Poveretta! il bastimento
Che tu chiami dalla sponda
È il lontan spruzzo d'argento
Che spumeggia in cima all'onda:
Poveretta! il punto bianco
Che tu vedi in fondo al mar,
È un alcion che il volo stanco
Vien sull'onde a riposar!

Ma una sera due soldati,
Che giungean di Barberia
Con gran prezzo riscattati
Dalla lunga prigionia,
Le fatiche del viaggio
Per brev'ora a ristorar
Nell'albergo del villaggio
Quella sera pernottàr.

E narrâr che un anno pria
Gran conflitto in mar s'accese
Tra i corsari d'Algeria
E una barca genovese;
La vittoria ai rinegati
La sconfitta ai nostri fu,
Parte uccisi ed annegati,
Parte tratti in servitù. —

Il di appresso la Lisetta
Fra i marini s'arruolava
D'una ligure goletta
Che per l'Africa salpava:
Raso il crine, d'una bruna
Marinara si copri....
E di lei novella alcuna
Non s'intese da quel di.

#### IV.

- B il due novembre il di sacro alle care Rimembranze dei morti. — Ad uno ad uno, Di qua di là dall'umil casolare I fedeli giungean vestiti a bruno, E raccolti nel mesto santuario In coro recitavano il Rosario.
- E nella parte più remota e scura Della povera chiesa si vedea Ritta in piedi una pallida figura Che al ciel conversi i cavi occhi tenea, E tutta avvolta nel suo velo nero Parea un'ombra fuggita al cimitero.
- Era la Lisa! Avea cercato invano
  Per mari e monti il suo perduto bene,
  E tornava quel giorno da lontano
  Chè una speranza ancora la sostiene,
  Una speranza che in suo cor nutrica
  Del suo paese una leggenda antica.
- La qual narrava che in quel di fissato
  A mezzanotte si vedean calare
  Là tra le gole del Picco Spaccato
  L'alme di lor ch'erano morti in mare,
  E in cappe nere e in lunghe processioni
  Passeggiavan su e giù per quei burroni.
- E poi che invan per cento giorni e cento Sotto l'estranio ciel l'ebbe cercato, Pensò che all'ora del naval cimento L'avesser morto e in fondo al mar gittato, Onde al Picco venia quel giorno istesso L'anima a salutar del suo promesso.

Terminate le sacre salmodie,

Le fronti in pio raccoglimento immerse
A gruppi a gruppi e per diverse vie
La convenuta folla si disperse,
Lasciando un guardo di gentil compianto
A quella cara che pativa tanto.

- E come spento fu l'ultimo cero Usciva anch'essa, e taciturna e sola S'incamminava per l'ermo sentiero Che conducea nella terribil gola, E da lontan s'udia sotto i suoi passi Strider le foglie e rotolare i sassi.
- « Oh! ti vedrò, dicea. Benso diletto,
   Oh! ti vedrò dopo tanti anni ancora!
   Là dove il varco è più scosceso e stretto
   M'apposterò sul tuo passaggio, e allora
   In procession cogli altri morti anch'esso
   Lo sposo mio mi passerà dappresso.
- « Gli mostrerò quel brano di bandiera Ricordo estremo d'un amor perduto, Ch'ei lasciato m'avea l'ultima sera, L'ultima sera ch'io l'ebbi veduto; E benchè da quel di tanto mutata Ravviserà la sua fanciulla amata.
- Poi gli dirò che l'amor suo soltanto
  Di mia bellezza ha logorato il fiore,
  Che questi solchi me li fece il pianto,
  Che consunta cosi m'ebbe il dolore;
  E quando questo gli avrò detto, oh! allora
  Forse che allor mi trovi bella ancora! »—

- E su pel monte si spingea. L'arcana Di quel giorno feral malinconia, Lo squillo della funebre campana Che a lenti tocchi per l'aer venia, Accrescean la terribile e severa Solennità di quella notte nera.
- E grosse nubi dal nembo condotte Si vedeano vagar su per le vette, Fremeano i pini e tra gli scogli rotte Cupamente gemean l'onde soggette, Mentre ingolfato nella gola oscura Muggiva un vento che mettea paura.
- E Lisa avanti su per l'irte rupi S'arrampicava agli aspri orli sporgenti, Correa tra l'ombre, si perdea nei cupi Dell'orrenda boscaglia avvolgimenti; D'un'anima smarrita avea sembianza Che s'affrettasse alla notturna danza.
- Entro le pieghe del suo vel squarciato
  Svolazzava la chioma in preda al vento,
  Ed essa avanti senza trar mai fiato
  Con una furia che facea spavento;
  Per un istante in cima al Picco apparve....
  Poi nell'immensa oscurità disparve!
- E su pei monti i negri nugoloni Sempre più si veniano accumulando; Fischiava il vento traverso i burroni E s'udia da lontano a quando a quando Per quella solitudine profonda La campana echeggiar, frangersi l'onda!

#### V.

Ma sul romper del mattino Un errante contadino Che quel monte valicò,

Sovra un sasso vide assisa La figura della Lisa E tremando s'accostò.

La sua chioma incanutita Dalla fronte irrigidita Le discende infino al piè;

E una man che par di cera Stringe il brano di bandiera Che il suo Benso un di le diè.

Ha le braccia al sen conserte, Le pupille tutte aperte Tien rivolte sul burron;

E col guardo fisso fisso Par che cerchi in quell'abisso Il diletto suo garzon.

Ella è morta! — nel sagrato Con gran pianto sotterrato Il suo corpo fu così;

Ma l'istoria dei due cari Fra quei buoni marinari Vive ancora ai nostri di.

- E narran che ogni anno la sera dei morti Si veggon due bianche fiammelle consorti, Che come sospinte da un solo desir In vetta a quel Picco si vanno ad unir.
- Leggera leggera s'avanza la prima Dei flutti spumanti lambendo la cima Infin che sul lido si viene a gittar.... È l'alma di Benso che sorge dal mar.
- E l'altra che il vede venir da lontano Si spicca dal monte, si cala nel piano, Con ansia amorosa d'incontro gli vien.... È Lisa che chiama che cerca 'l suo ben.
- È allor che confuse nel mistico amplesso Via via per i monti si corron dappresso, Ed or nella valle si lascian veder, Or pendon sul lembo degl'irti sentier.
- E forse quei balzi, quei guizzi lucenti Son baci segreti, son palpiti ardenti, Son care ed ignote parole d'amor Che l'alme gemelle si cambian fra lor.
- Ma appena un barlume dell'alba nascente L'estremo inargenta confin d'Orïente, Con volo concorde la coppia fedel Ascende.... s'innalza.... vanisce nel ciel ...!



# POESIE VARIE



## ALFOR DE MADRE,

Vieni la mia bambina, Vieni mio solo amor! Oh! quella tua testina Ch'io me la baci ancor.

Dio! come tu sei bella, Come gentil tu se' Colle tue bionde anella Che ti trascini al piè!

Non correr tanto, o cara, Che tu mi fai tremar: Stammi qui presso e impara Com'io ti sappia amar.

Fin da quel di solenne Che a me il signor ti diè, Bacio nessun ti venne, Cara, se non da me.

Sempre il materno petto Sempre fu il tuo origlier... D'un mercenario affetto È orribile il pensier! Io t'avvezzai, fanciulla, Ai primi passi il piè, Io ti vegliai la culla, Io balbettai con te.

Se tu sapessi come Piansi di gioia il di Che della madre il nome Dalla tua bocca usci!

Io ti serrai sul petto,
Mi sorridesti tu....
— « Mamma! » — m'avevi detto,
Io non volea di più.

E se altra mai parola Io non udia da te, Questa parola sola Saria bastata a me.

Sentimi o cara — quanto S'ami nel ciel non so; So ben che amor più santo Darsi del mio non può.

Quando ti veggo in festa Ho il paradiso in cor, Ma se ti veggo mesta Dio! come soffro allor!

Quando con que'tuoi grandi Occhi color del mar Piangendo mi domandi Quel ch'io non posso dar, Esser vorrei pur io Così potente allor, Com'è potente Iddio Per contentarti ognor.

Tutto ti fia concesso Quanto il Signor mi diè, Chiedi il mio sangue istesso E tu l'avrai da me;

Ma non mi chieder mai Quel ch'io non posso dar; Quel dirti: No!... tu il sai Troppo mi fa penar.

Vieni su'miei ginocchi, Vieni, mio solo amor! Voglio baciarti gli occhi. Voglio serrarti al cor.

Dimmi che m'ami tanto, Che mi vuoi tanto ben, Che non conosci il pianto Quand'io ti chiudo al sen:

Dimmi che dopo Iddio
Non amerai che me,
Dimmi, angioletto mio:

— Mamma! morrò con te!

### L'ALIOR D'UNA BALIRINA.

Gli è ver, mammina mia, Che vuoi saper da me Quanto l'affetto sia Che mi costringe a te?

Cosa più grande al mondo Dell'amor mio non so; Il mar ch'è tanto fondo Certo capir nol può.

Se nel tuo sen talora, Mamma, mi fai dormir, L'estasi di quell'ora Non te la posso dir.

Il mio abitin si bello Che mi sta tanto ben, Io ti darei fin quello Pur di dormirti in sen.

Sempre ti gira intorno
Del mio pensiero il vol:
Al nascere del giorno
Al tramontar del sol.

Colle manine in croce Del mio altarino al piè Recito a bassa voce L'Avemmaria per te.

E donde avvien che amando Di questo grande amor, Posso di quando in quando Esser cattiva ancor?

O mamma mia perdona, Non lo sarò mai più; Voglio esser tanto buona Come sei buona tu.

Mamma te lo prometto Sarò obbediente ognor; Ti dirò su il sonetto Che non appresi ancor,

Scriverò dritti i pali, L'abaco imparerò, Nè al precettor gli occhiali D'inchiostro imbratterò.

Se tante volte ho pianto Non piangerò mai più: Voglio essere buona tanto Come sei buona tu.

Ora una certa cosa Vorrei saper da te; Scusa se son curiosa, Scusa ma c'è un perchè. Ecco — saper desio Se al crescer dell'età Diverrò sposa anch'io Come sei tu e papà.

E sposa ch'io mi sia, Mamma, è poi vero che Mi condurranno via Nè starò più con te?

Oh! se al tuo dolce amplesso
Tolta foss' io cosi,
E d' un omaccio appresso
Viver dovessi un di,

Pregherò Iddio, mammina, E il pregherai pur tu, Ch'io resti ognor bambina Per non lasciarti più.

## LO SCOGLIO DEGLI ORFANI.

#### BALLATA.

Caduta è la notte — d'un lugubre velo L'immensa si copre pianura del mar; Traverso le nubi vaganti pel cielo Qua e là qualche stella si vede brillar; La luna, che incerta si mostra e s'asconde, Un tremulo raggio riflette sull'onde.

Cessata è la furia del fiero uragano
Che tutto sconvolse quel mare e quel ciel. —
Ma Renzo quel giorno pel vasto oceàno
Spiegava le vele del fragil battel,
E « Addio, miei figliuoli! diceva partendo,
Stasera al tramonto sul lido v'attendo! »

Ma la sera è già successa Al tramonto di quel di; Mezzanotte ormai s'appressa, Nè la barca compari. Per la spiaggia erranti e soli Tra la speme ed il timor I due poveri figliuoli Van chiamando il genitor.

Van chiamando in mezzo all'onde L'aspettato navicel; Voce alcuna non risponde.... Tutto mare tutto ciel!

Agli scogli della riva Piedi e mani insanguinâr; Ma dovunque il guardo arriva Tutto cielo e tutto mar!

Passa via per l'onda bruna L'ala bianca d'un alcion; Sotto il raggio della luna L'hanno scôrto i due garzon.

- « Dinne, o bianco pellegrino, Tu che hai corso tanto ciel, Hai veduto in tuo cammino Un ramingo navicel?
- L'hai veduto a qualche lido
   Sano e salvo ricovrar? » —
   Ma l'alcion manda uno strido....
   E si perde in fondo al mar.

Stan così la notte e il giorno Sotto il vento sotto il gel, Pur fidando nel ritorno Del paterno navicel. E allorchè la terza aurora Quelle spiaggie illuminò, L'uno all'altro stretti ancora Sulla sabbia li trovò.

Ma eran pallidi quei visi, Senza palpiti quei cor, Ma la morte avea recisi L'un sull'altro quei due fior.

E davanti a lor giacea La reliquia d'un battel, Dove il nome si leggea Del paterno navicel.

Deposer le salme dei due derelitti In cima allo scoglio che pende sul mar: Del naufrago legno due brani confitti A imagin di croce sovr'esso piantàr: Quel memore scoglio venia da quel di Lo Scoglio degli orfani chiamato così.

## LA PREGHIERA DELLA SERA.

Tramonta il di — la placida Aura del vespro oscilla Al suono malinconico Della notturna squilla, Che in flebile armonia Dalla torre annunziò l'Avemaria.

Rinchiusa nel silenzio
Dell'umil cameretta
La solitaria vergine
Presso l'altar si getta;
E il vento della sera
L'incenso invola della sua preghiera.

La benedetta lampada
Piove una luce mesta
Dell'innocente vergine
Sovra la bionda testa,
E le incorona il viso
D'un'aureola che par di paradiso.

— « Ave Maria! se il fervido
Suon della mia favella
Infino a te può giungere,
Vergine santa e bella,
Guarda la poveretta
Che da te sola ogni suo bene aspetta

- « Ave Maria! sul placido Guancial del mio riposo Maternamente vigili Il tuo sguardo amoroso; E, se sognar degg'io, Mostrami in sogno il paradiso e Dio.
- « Ave Maria! sull'angiolo
  Che mi donò la vita
  Scenda, o pietosa Vergine,
  La tua celeste aita,
  E a lei che m'è si cara
  Una serie di lunghi anni prepara.
- « Ave Maria! sull'orfano
  Stendi la man pietosa;
  Manda un conforto al misero
  Che più sperar non osa!
  E dell'afflitto il pianto
  Tergi, o Maria, tu che sofferto hai tanto!
- « Ave Maria! nell'ultima
  Ora del viver mio
  Il moribondo spirito
  Tu raccomanda a Dio!
  Chi nel tuo bacio muore
  Si sveglierà nel bacio del Signore. » —
- E si dicendo il limpido Sguardo levò la pia Ed alla santa imagine Sorrise di Maria: Poi con sommessa voce Mormorò il segno della santa croce.

### A GUENDALINA V .... A.

#### FANCIULLA DODICENNE.

È dunque ver che all'anima
Degli estri miei dolce ti suona il canto?
È ver che alla mia povera
Musa ti stringe un incompreso amor?
Ebben, fanciulla, e sia per te soltanto
Questa parola che mi vien dal cor.—

Te benedetta! il facile
Della vita pendío s'apre a'tuoi piedi;
Lieti i tuoi di trascorrono
Fra le dolcezze del paterno ostel,
E se intorno ti guardi, altro non vedi
Che fiori sulla terra ed astri in ciel.

Una carezza, un bacio,
Il don promesso d'una rosea vesta,
Le melodie del cembalo
Balzanti al tocco di tua man gentil,
Un nastro al collo, un fiorellino in testa,
Ecco i sogni del tuo vergine april!

Corri, fanciulla, slànciati
In questa di piacer danza innocente,
Batti i tuoi vanni, o candida
Farfalla, in mezzo alle rugiade e ai fior....
È breve il gaudio che il Signor consente
E coll' età dell'innocenza ei muor!

Altri saranno i palpiti Che a te, fanciulla, l'avvenir prepara; Altre le arcane gioie Ch'or la tua mente indovinar non sa: Gioie tremende saran quelle, o cara, Ma non le gioie della prima età.

Non chieder no che rapidi
Trasvolino i tuoi primi anni ridenti;
Oh! tu non puoi comprenderla
Del lor profumo la gentil virtù!
Sorvien l'ebrezza d'altri affetti ardenti,
Ma quel profumo non ritorna più.

Corri su dunque, slanciati
Incontro al bacio dell'età fuggente;
Tutti t'inchina a coglierli
Della tua santa primavera i fior....
È breve il gaudio che il Signor consente
E coll'età dell'innocenza ei muor!

#### ANCOR MADRE.

Ancor madre!... oh le gioie profonde Che quaggiù m'acconsente il Signor! Quanta vita nel sen mi diffonde Questo palpito arcano del cor!

> Non credea che il materno mio petto Tanto affetto — potesse albergar, Che ad un nuovo delirio d'amore Questo core — potesse bastar.

Ma l'amor d'una madre è infinito Come un cielo ch'è senza confin: Più di stelle quel cielo è vestito E più svela il suo immenso cammin.

> Oh diletti che intorno mi state, Non chinate — lo sguardo così: No per voi nel materno mio seno Verrà meno — l'affetto d'un dì.

All'amor ch'io vi porto, o miei cari, Non fa oltraggio l'amore novel.... Non si turba lo specchio dei mari Sotto l'onda d'un nuovo ruscel.

> Se un fratello il Signor vi concede, Non vi diede — per questo un rival; Tutti tutti d'un nome io vi chiamo, Tutti v'amo — d'un palpito egual.

All'eterno del sole sorriso
D'una madre assomiglia l'amor;
Benchè in raggi infiniti diviso
Splende in tutti d'un solo fulgor.

Oh! stringetelo al fervido petto L'angioletto — che Iddio ci largi: Alla nostra ghirlanda d'amore Questo fiore — s'aggiunga cosi.

# VII nobilo.

AD A. C.

Un altro canto!... l'ultimo
Canto che udrai dalla mia bocca è questo:
E s'ei ti manda all'anima
Un senso di tristezza e di dolor,
Deh! mi compiangi — quando il core è mesto
E mesta anch'essa la canzon d'amor.

Mesto son io!... le giovani
Speranze della mia vita ridente
Tutte le infranse il turbine
D'una sventura che non ha confin;
E il soffio del dolor passò repente
Sui pochi fior che mi cingeano il crin.

D'intorno a me le splendide Memorie del passato invan richiamo, Invan domando un ultimo Lampo del gaudio che gustai quaggiù.... La cara voce, che diceami: io t'amo, Oh! quella voce non l'udrò mai più. Sulle tue bionde treccie
Più non potrò, perduto Angiolo mio,
Depor quel casto bacio
Che tanta parte mi schiudea di ciel,
E per la vita accompagnarti anch'io
Custode indivisibile e fedel.

Sognai l'immenso gaudio
Del tanto amor che il tuo labbro m'offria,
Di quell'amor santissimo
Che arcanamente custodiva in me,
Sognai l'ebbrezza di chiamarti mia,
Di viver sempre e di morir con te!

Con te volca dividere

La mia parte di gioia ed il mio pianto;

Nei giorni del mio giubilo

Neile mie travagliate ore di duol

Mi sarei volto a te com'elianio

Che innamorato si rivolge al sol.

Ma d'improvviso nugolo
Fu quel limpido sole ottenebrato!
Tolto all'ardente raggio.
Rapito a tanta luce e a tanto amor,
Il povero elianto abbandonato
Reclina il capo mestamente e muor.

Pur tu mi amavi! il vergine
Tuo cor volava giubilando al mio:
Misterioso un palpito
Le nostre sventurate anime uni,
E il di che dirmi tu dovesti addio
Quanto il piangesti quel terribil di!

Oh! se il mio amor quest'unica
Dovea lasciarti eredità di pianto,
Non io chiamata ai fervidi
Sogni t'avrei d'un'altra vita allor;
Di poche gioie pel fugace incanto
No favellato non t'avrei d'amor.

Deh! mi perdona, o povera,
Se t'ho il sospiro del mio cor proferto;
Io non credea si torbida
Per noi volgesse l'onda del destin;
Volea di fiori apparecchiarti un serto
E sol di spine t'ho ricinto il crin!

Deh! mi perdona e lascia
Che in tanta del mio cor melanconia
Le più soavi imagini
Della mia mente sien converse a te,
Che tutti i baci della bocca mia
Vengan tutti a morir, cara, al tuo piè.

Che se l'inesorabile

Destin m'invola al tuo sognato amplesso,
Angiolo mio, quest'anima

Anche divisi ti sarà fedel;
E se amarmi d'amor non t'è concesso,
Pur che tu m'ami mi dirai fratel!

#### IL MIS DSLORE.

#### ALLA NOBIL DONNA

#### CONTESSA SOFIA ANTONIETTA ALBRIZZI (\*).

Com' arpa melanconica,
Quando la bacia il vento,
Lungo per l' aura il fremito
Manda del suo lamento,
Cosi, o Gentil, quest'anima
Abbandonata e mesta
De' tuoi pietosi numeri
All' armonia si desta.

E confidente slanciasi
Al tuo fraterno amplesso
E ti dimanda il gaudio
Di rimanerti appresso:
Lieta se in tante angoscie
Le vien dischiuso un core,
In cui vérsar la torbida
Piena del suo dolore.

(') ln risposta ad alcuni bellissimi versi di condoglianza che la nobil Dama indirizzava all'autore.

Ed or che irresistibile
M'urge il soffrir mio tanto,
Dolce m'è pur rinchiudermi
Nel tuo gentil compianto;
Più dolce ancor ripeterti
Di quanto amor l'amai
La benedetta martire
Che non vedrò più mai.

Oh! da quel di che il pallido Labbro giungendo al mio Ella in un lungo ed ultimo Sguardo mi disse addio, Oh! da quel di la povera Anima mia, siccome In un lontano esilio, Sempre la chiama a nome.

Rinchiuso nel silenzio
Della romita stanza
Un di per noi si splendida
Di luce e di speranza,
Sul vedovato talamo
Io m'abbandono e grido,
Qual desolata rondine
Sovra il deserto nido:

— « Anna, ove sei? rispondimi!
Tu che mi amavi tanto
Perchè non vieni a tergere
Da queste ciglia il pianto?
Da te diviso, in odio
M'è questa vita, il sai,
E tu mi lasci piangere
E tu non torni mai?

- « Torna, adorata, ai fervidi Baci del tuo diletto;
   La pallida tua faccia
   Torna a posarmi in petto;
   Pur ch'io ti sia dappresso.
   Pur ch'io ti vegga ancora,
   Torna sul letto istesso
   Dove giacevi allora!
- Sotto il mio ardente bacio, Sotto la mia carezza Forse non t'eri. oh! povera. Ai patimenti avvezza? Forse fra tante ambascie, Angiolo caro e santo, T'ho mai veduta piangere Quand'io ti stava accanto?
- « Oh! vieni adunque e all'estasi Del tuo gioir t'invola Per confortar quest'anima Che non può viver sola; Vieni, ritorna a cingere Il tuo terrestre velo.... Senza il mio amor, rispondimi. Forse ti basta il cielo? » —

Così di tante imagini
Sotto il tremendo incarco
Nel delirar dell'anima
Tento al mio duolo un varco;
E delle mie memorie
Nel santuario arcano
Trovo quel poco gaudio
Che altroye io cerco invano.

Pur questo duol che m'agita Io l'accarezzo, io l'amo; Quand'egli vien l'abbraccio, Quando mi fugge il chiamo: No! per le mille gioie Che mi presenta il mondo Io non darei una lagrima Del mio dolor profondo.

Oh questo mio supplizio
Non mi sia tolto mai!
Mi sentirei più misero,
Più sventurato assai;
Se mi rimane un gaudio
Sovra la terra, è questo:
La speranza di vivere
Eternamente mesto!

E tu, Gentil, che gl'impeti
Del mio dolor comprendi,
Tu che ove geme un misero
Ivi lo sguardo intendi,
Vieni col mesto cantico
A rinfrescar la pia
Ed immortal memoria
Della sventura mia.

Dimmi che ormai quest'anima
Più non avrà conforto,
Che il mio dolor fia simile
A un mar che non ha porto:
Ma dimmi ancor che al termine
Della mia stanca vita
Dato mi fia rivivere
Presso la mia rapita!

### AD ELISA ZANARDELLI.

Come un lucente specchio
Pinge col suo riflesso
Tutte le varie imagini
Che gli son poste appresso,
Della mia occulta mente
Ogni pensier cosi,
O mistica veggente,
Mi ripetevi un di.

E al prepotente imperio
D'un cenno mio soltanto
Ti comandava il gaudio
Ti costringeva al pianto; (')
E qual devota ancella
Con facile obbedir
Ogni mia idea novella
Io ti vedea compir.

<sup>(&#</sup>x27;) Si allude agli esperimenti freno-magnetici.

Solo una volta, il tremulo
Tuo ciglio corrugando,
Ti rifiutasti al tacito
Del mio pensier comando;
Ma il carezzevol suono
Della mia voce allor:
« Cedi, ti disse, e in dono
Avrai due versi e un fior. »

Tu sorridesti e docile
Al mio volere arcano
Sulle pensate pagine
Stendesti allor la mano;
Poi con festoso incesso
Muover ti vidi il piè,
Il guiderdon promesso
Quasi chiedendo a me.

E tu l'avrai — del povero
Mio verso il debil suono
Ti vola incontro a porgerti
Una metà del dono;
Ma il fior che t'ho promesso
O mia fanciulla allor,
No non tel'offro adesso
Quell'invocato fior.

Come il pensier lo imagina, Come il desio lo vuole, Ne cerco invan l'effluvio Sulle terrene ajuole: Quel fiore peregrino Che in dono offrirti io vo', No che in mortal giardino Crescer quel fior non può. Quando il potente fascino
Delle mie conscie dita
T'avrà inspirato il soffio
D'una seconda vita
E il tuo spirto diviso
Vivrà soltanto in me,
Un fior di paradiso
Io penserò per te.

Tutti i color dell'iride
Gli pioverò nel grembo,
Di sovrumani effluvii
L'avvolgerò in un nembo;
E poi che sul tuo core
Posto l'avrò così:
« Ecco, dirò, quel fiore
Ch'io ti promisi un di.

#### IN MORTE DI BIANCA BATTISTINI.

Te non conobbi, o giovinetta, e tanto
Pur mi strinse dolor di tua partita,
Che amaramente sul tramonto ho pianto
Della tua vita.

E quest'inno, che all'anima commossa Un gentil senso di pietade impara, Io vengo a lagrimar sulla tua fossa, Anima cara!

Nuvoletta che naviga leggera Per l'azzurro de'cieli e poi svapora, Fior che olezza al mattino e giunto a sera Si discolora,

Stella cadente che d'un fatuo raggio Solca la notte e sfavillando manca.... Così passavi nel mortal vïaggio, Povera Bianca!

Pure in quella fuggente ora di vita Tanta lasciavi eredità d'affetti, Che fu di tutti l'angoscia infinita De'tuoi diletti, Ed era giorno di comun sventura E di civico lutto il di fatale Che ad altra patria, o bella creatura, Spiegasti l'ale:

Chè tutto quanto in uman cor sta chiuso Di virtude e di fè semplice e schietta, Iddio l'avea sul capo tuo profuso, O benedetta!

E così dolce era il tuo sguardo e tanta Dal tuo bel volto carità movea, Che incoronato d'un'aureola santa Esso parea.

Angiolo nato all'immortal sorriso, Non era no quaggiù la tua dimora! Tu sfioravi la terra e al paradiso Redivi ancora.

Nè t'increbbe di te che alle celesti "Sfere tornavi e al viver tuo giocondo, Ma si di lor ch'eternamente mesti Lasciavi al mondo:

Mesti, poi che la tua voce amorosa I lor vedovi di più non conforta, Poi che trovan la vita inutil cosa, Se tu sei morta.

Oh! ma se tanto affanno era serbato
A chi beasti di si brevi amplessi,
Forse era meglio che il tuo ciel lasciato
Mai non avessi!...

### A SHOVANE SPOSA.

Perchè sotto il bianco — tuo velo di sposa
Al suolo declini — la fronte pensosa?

Perchè sulla mesta — tua bruna pupilla
Furtiva ti spunta — di pianto una stilla?

Nell'ora che il bacio — t'attende d'Amor
Qual cura improvvisa — ti sorge nel cor?

Ah si, lo comprendo — l'affanno segreto
Che l'alba t'infosca — d'un giorno si lieto!
Al fianco ti vedi — la dolce sorella
Che bacia piangendo — la fronte tua bella,
E quasi lamenti — dischiuso per te
Quel gaudio che ad essa — concesso non è.

E in mezzo alle gioie — che Amor ti prepara,
Ti punge il pensiero — di quella tua Cara
Che mai dal tuo fianco — non s'è dipartita,
Che madre seconda — ti fu nella vita,
E forse vorresti — ricinto al suo crin
Quel serto che in dono — t'offerse il destin.

Solleva, o fanciulla, — quel mesto tuo viso,
Richiama al tuo labbro — l'antico sorriso!
Nel pianto fraterno — non vedi rifiessa
La fimida gioia — che provi tu stessa?
Non vedi che tutta — trasfuse su te
La parte d'amore — che Dio non le diè?

Non essa, o fanciulla, — t'invidia la festa
Dei gaudi infiniti — che il mondo t'appresta:
Nei santi recessi — dell'alma innocente
Eterna ti prega — la gioia presente,
E sempre olezzante — quel serto di fior
Che al crin ti compose — la mano d'Amor!

### A SISA.

Perchè, gentil mia Lisa,
Dinanzi al fido consiglier cristallo
Da si lung'ora assisa
Sognando i gaudi del propinquo ballo,
Orni d'aeree trine
Le brune trecce del lucente crine?

Perchè tra i rosei veli
Che ti circondan come nube, almeno
Tutto il candor non celi
Del niveo collo e del virgineo seno
Ed a sguardi procaci
Addestrar que' tuoi grandi occhi ti piaci!

Forse così ti credi Mercar sull'altre giovinette il vanto! Incauta! e non t'avvedi Che di tue grazie il prodigato incanto Ti fa misero obbietto Di basse voglie e no di santo affetto! Oh! se di quella pura Felicità che vita ha sol dal core Amor ti punge e cura, Sotto l'usbergo del natio pudore Gelosamente serba Quella beltade che ti fa superba!

Fior che in aperte ajuole
A larghi effluvi l'etere profuma,
Col tramontar del sole
Le sue fragranze e i suoi color consuma;
Mentre nel cespo ascosa
Sorge più bella al nuovo di la rosa.

Beltade anch'essa è un fiore
Che all'ardenti del mondo aure travolto
Presto appassisce e muore;
Ma, se nel vel della modestia avvolto,
Dal suo tenace stelo
Manda un profumo che ti par di cielo.

Aspro censor, non io
Di quanto abbella il tuo leggiadro aspetto
Ti chiederò l'oblio;
Ma di que' vezzi il vanitoso affetto
Non sia la sola e prima
Cura che vegli a' tuoi pensieri in cima.

Giovin tu sei — vestita

Delle gioie che il mondo or ti prepara
Scorra per te la vita,
Pur che il tumulto di que'gaudi, o cara.
Non turbi mai la calma
E virginal serenità dell'alma.

I teatri e le danze Non io ti vieto e i giovanili ludi, Se quelle dolci usanze Ti sien sollievo a' giornalieri studi, Non sdrucciolevol china Che a meno caste voluttà trascina.

Ma tu m'ascolti e taci!
E d'onesto rossor tutta vermiglia
Quegli occhi or or si audaci
Raccogli all'ombra delle brune ciglia,
E sugli omeri ignudi
Pudicamente il roseo vel racchiudi.

Grazie, o fanciulla! al mio
Verso indulgesti e al suo severo stile:
Or t'abbandono al pio
Raccoglimento del tuo cor gentile,
Pago se a te fia scuola
Di facili virtù la mia parola.

## IN MORTE DI TOMMASO IKOSSI.

ELEGIA (').

Rondinella pellegrina
 Che ti posi sul verone,
 Ricantando ogni mattina
 Quella flebile canzone,
 Che vuoi dirmi in tua favella
 Pellegrina rondinella?

Anch'esso morto!... Oh Signore Signore, Quanta nel giro di si brevi aurore Su questo irruppe desolato suolo Onda di duolo!

Misera Patria! un di giardin del mondo, Or squallido deserto ed infecondo; E i pochi fior che Iddio t'avea concessi Caduti anch'essi!

(\*) Dobbiamo alla cortesia della signora Erminia Fuà (ora nei Fusinato) il permesso di pubblicare questa commovente elegia, che diede argomento al nostro autore di rispondere colla poesia che segue.

Nota degli Editori.

Misera Patria!... quali antichi errori Sconti adesso con si lunghi dolori? D'alloro un giorno ed or ti sta sul crine Serto di spine.

Ti geme ancor nella percossa mente D'inclite morti il sovvenir recente, E sotto l'ombra d'un novel cipresso Ritorni adesso.

Forse chi sa che di tanta sventura Alfin trabocchi la fatal misura: Oh! ma tu non potrai, dolce poeta, Vederla lieta!

Forse che al gaudio di più lieti giorni Questa povera afflitta ancor ritorni; Oh! ma tu quelle sue glorie più mai Non canterai.

Nuovi carmi altri Bardi intuoneranno D'amor, di guerra, di gioia, d'affanno; Oh! ma chi al par di te farà ne' petti Pianger gli affetti?

Chi mai, ne' giorni che verran, ridarmi Potrà l'effluvio de' tuoi dolci carmi E quella santa voluttà che spira Dalla tua lira?

Quante notti mi fêr pensose e belle I tristi casi delle tue Novelle; Quanti palpiti al mio core apprendesti Sublimi e mesti! Quante volte alla rondin pellegrina
Che trasvolava al mio veron vicina,
« Del tuo vate, io diceva, o rondinella,

Dammi novella! »

Ed essa al suono dell'inchiesta usata Racchiudeva la pronta ala spiegata, E parea dirmi con note giulive: « Ei canta, ei vive! »

Ma un mattin del dicembre ella redia Con tardo vol la rondinella mia, Battendo l'ala affaticata intorno Al mio soggiorno.

« Perchė, le dissi quand'io l'ebbi vista,
Altre volte si lieta ed or si trista? »
« Il mio cantor, rispose in suon di pianto,
È in camposanto! »

È in camposanto!... oh allor che in primavera Tu riedi, sulla sua croce ogni sera Pósati e digli *pace* in tua favella O rondinella!

Cosi moriva anch'esso — e così questa Stella d'amor tanto soave e mesta Dal pallido orizzonte scomparia D'Italia mia. —

Sovra la fossa del gentil Cantore Piangi, o Milano — ma del tuo dolore Il tributo non sia, non sia soltanto Inutil pianto! D'eterno monumento alla memoria Il tuo lutto confida e la sua gloria, E insegna al mondo che i suoi Grandi ancora Italia onora.

Vati cortesi, se la flebil lira

Del triste evento alla pietà s'inspira,
Il vostro offrite sull'altar funesto

Inno più mesto.

E Voi che quanto v'ha di grande e bello Fidate all'opra del divin scalpello, La cara imago che ci fu rapita Tornate in vita:

E su quel marmo a custodire eletto La santa effigie del Cantor diletto, Scenderanno a depor l'eterna fronda Bice e Ildegonda.

1854.

E. Fuà.

### IN MORTE DI TOMMASO GROESI

#### AD ERMINIA FUÀ.

E anch'io commosso al flebile Suono del tuo lamento, Come fronda che s'agita Al fremito del vento, Lascio cader nel calice Del funebre tuo fior Questa romita lagrima Che mi suade il cor.

E col pietoso cantico
Che il tuo dolor t'inspira
Io pur confondo il gemito
Della mia triste lira;
E dall'altar dell'anima
Mando un sospir così
Al benedetto Spirito
Che ad altro ciel sali.

Morto!... e nessun rivivere Farà più mai su questa Sublime arpa d'Italia Quell'armonia si mesta! Pinger potran la folgore, L'aria, i profumi, il sol, Ma no in si dolci numeri Armonizzare il duol.

Ad altri pur di splendidi
E forti estri l'incanto;
A lui la melanconica
Soavità del pianto,
E quel potente fàscino
D'arcana voluttà
Che ti comanda il palpito
D'una gentil pietà.

Come tu l'ami, Erminia.
Ed io così l'amai;
Nè cancellar dal memore
Pensier potrò più mai
Le sante ed ineffabili
Gioie del primo di,
Che d'Ildegonda ai flebili
Casi il mio cor s'apri.

Quella dolente istoria,
A me sì cara allora,
Come una pia reliquia
L'ho custodita ognora;
E quelle antiche pagine
Serban le traccie ancor
Delle soavi lagrime
Che mi venian dal cor.

Dio! come brevi al genio
Tu numerasti l'ore!
Una lucente striscia
Che solca l'ombre e muore....
E poi di nuove tenebre
E molte e lunghe età,
Pria ch'altro lampo illumini
La fitta oscurità.

Oh! se alla dolce patria
Niega il destin nemico
L'alta possanza e il fulgido
Serto del tempo antico,
Delle sue poche glorie
Il rapido balen
Lasci ne'tardi secoli
Qualche vestigio almen.

No pel tuo vate, Erminia, Non avrai chiesto invano La maestà del tumulo Alla gentil Milano: Essa, la prima e splendida Stella del nostro ciel, Non può negare un raggio Al lagrimato avel.

A quell'illustre lapide
Converran tutti — e in questo
Dell'universa Italia
Pellegrinaggio mesto
Noi pure al melanconico
Estro sciogliendo il vol,
Vi recherem la povera
Parte del nostro duol.

Presso le sante ceneri Inginocchiati insieme, Umil tributo ed ultimo Dell'anima che geme, Tu deporrai sul tumulo Il funebre tuo fior, Io la romita lagrima Che mi suade il cor!

#### LA RELIGIONE.

#### A MONSIGNOR F .....

Osanna a Dio! — dal turbine Di tante età nefande Religion sua Figlia Surse più forte e grande: Ella passò tra i fulmini Bella immortal così, Come dalla profetica Mente di Cristo usci.

L'urto di venti secoli
Ella sostenne in guerra;
Perseguitata ed esule
Peregrinò la terra;
Contro i potenti intrepida
Mosse lo scalzo piè
E la sua voce indomita
Tuonò dinanzi ai re.—

Tra le fazion che ardevano
Fin dall'etade antica
Crebbe raggiante e incolume
Perchè a nessun nemica;
Perchè nel santo Codice
Chiusa del suo Vangel,
Vive, egli è ver, tra gli uomini
Ma collo sguardo al ciel.

Madre di tutti i popoli
Sotto la sua bandiera
Pietosamente accoglie
L'umanitade intera;
Pei travïati ha lagrime,
Stringe i pentiti al cor,
Per ogni piaga ha un balsamo
Per ogni angoscia un fior.

Folle colui che immemore
Di quel mandato santo
Della profana porpora
Sogna comporle un manto;
Folle chi vuol d'un fragile
Serto il suo crin fregiar....
È la sua reggia il tempio,
Il trono suo l'altar.

Del suo Vangel gli Apostoli
D'un saio umil coperti
Lieti posâr fra i tumuli
Negli antri dei deserti;
Ma pari alle fatidiche
Di Dàvide canzon
L'ombre varcò dei secoli
Della loro voce il suon.

Tu pure avrai tra gli uomini Sacro e tremendo un nome! Dell'infula Levitica Ti cingeran le chiome, Ti porgeran la mistica Verga del buon Pastor, Al cor di tutto un popolo Risponderà il tuo cor.

Ardua è la via che schiudesi Sotto i tuoi passi, è vero: Sanguinerai fra i triboli Sparsi nel tuo sentiero: Ma santo è il sacrifizio Che fu commesso a te.... Sotto la croce inchinati Che il tuo Signor ti diè.

Da quell'eccelso vertice,
Dove il tuo Dio ti pose,
L'onda vedrai trascorrere
Delle terrene cose;
Lunghe vedrai battaglie
D'oppressi e d'oppressor
E gemiti di vittime
E istorie di dolor.

Tu fra tant'ire indomite
Di tante spade al lampo.
Tra le passion che s'urtano
Come cavalli in campo,
Pien di quel Dio che t'agita
Tu scenderai fra lor
E tra i pugnanti il bacio
Ricambierai d'amor.

Lungi dai cupi oracoli
D'una genía delira
Che vuol dai morti secoli
Risuscitar la pira,
Tu santamente vigila
L'ovil che Iddio ti diè
E pel segnato tramite
Movi sicuro il piè.

E mansueto ed umile
Come quel Dio che adori,
Sovra i tuoi passi semina
Benedizioni e fiori;
E sulle sante pagine
Chino del tuo Vangel
Stendi la mano agli uomini
Per ricondurli al ciel.

FINE DEL SECONDO ED ULTIMO VOLUME.

# INDICE DEL SECONDO VOLUME

| Ep <b>i</b> soaii aetta guerra | u o  | rient | e . |     | ŀ | ag.             |            |
|--------------------------------|------|-------|-----|-----|---|-----------------|------------|
| Un programma politi            | ico. |       |     |     |   | <b>»</b>        | 16         |
| In morte dell' oro .           |      |       |     |     |   | >>              | 23         |
| La malattia dell'uva           |      |       |     |     |   | <b>&gt;&gt;</b> | 31         |
| Un auto da fè                  |      |       |     |     |   | <b>»</b>        | 37         |
| 77                             |      |       |     |     |   | *               | 47         |
| Prefazione pòstuma             |      |       |     |     |   | >>              | 55         |
| La profuga lombarda            | z .  |       |     | · · | · | »               | 61         |
| Lina la povera .               | •    | •     | •   | •   | • | *               | 67         |
| Le due gemelle .               | Ċ    | •     | •   | •   | • | »               | 79         |
| TT. J Jan. Jan. S. S.          |      | •     | •   | •   | • | »               | 91         |
| 77 . 27 70 .                   | •    | •     | •   | •   | • | »               | 97         |
|                                | •    | •     | •   | •   | • |                 |            |
| Giaello l'omicida .            | •    | •     | •   | •   | • |                 | 109        |
| Il perdono                     |      |       |     |     |   | >>              | 121        |
| Un fallo                       |      |       |     |     |   | <b>&gt;&gt;</b> | 127        |
| L'ora di ricreazione           |      |       |     |     |   | >               | 137        |
| Le due madri                   |      |       |     |     |   | >               | 143        |
| Malvina                        |      |       |     |     |   | *               | 157        |
| Ad una madre .                 |      |       |     |     |   | *               | 163        |
| La pentita                     |      |       |     |     |   | >               | 169        |
| Suor Estella                   |      |       |     | ·   |   | *               | 175        |
| La fontana maledetta           | ,    | •     | •   | •   | · |                 | 189        |
| Felicità e sventura            |      | •     | •   | •   | • |                 | 195        |
| Il piccolo mendicante          |      | •     | •   | •   | • | -               | 203        |
| re procoro menarcante          |      |       |     | •   | • |                 | <b>400</b> |

#### INDICE

| Una visita al cimiter  | o .   |       |     |      | Рa  | g.       | 211 |
|------------------------|-------|-------|-----|------|-----|----------|-----|
| Il buon operajo .      |       |       |     |      |     | *        | 217 |
| Il cattivo operajo .   |       |       |     |      |     | >>       | 231 |
| Le due fiammelle ame   |       |       |     |      |     |          |     |
| POE                    | SIE V | VARII | E.  |      |     |          |     |
| Amor di madre .        |       |       |     |      |     | <b>»</b> | 259 |
| L'amor d'una bambin    | u.    |       |     |      |     | >        | 262 |
| Lo scoglio degli orfan | i     |       |     |      |     | <b>»</b> | 265 |
| La preghiera della se  | ra    |       | • • |      |     | <b>»</b> | 268 |
| A Guendalina V A.      |       |       |     |      |     | >>       | 270 |
| Ancor madre            |       |       |     |      |     | >>       | 272 |
| Un addio               |       |       |     |      |     | >>       | 274 |
| Il mio dolore          |       |       |     |      |     | >>       | 277 |
| Ad Elisa Zanardelli    |       |       |     |      |     | >>       | 281 |
| In morte di Bianca B   |       |       |     |      |     |          | 284 |
| A giovane sposa .      |       |       |     |      |     | <b>»</b> | 266 |
| A Lisa                 |       |       |     |      |     | >        | 288 |
| In morte di Tommaso    |       |       |     |      |     |          | 291 |
| In morte di Tommaso    | Gro   | ssi—  | Αd  | Ērm. | Fuà | <b>»</b> | 295 |
| La religione           |       |       |     |      |     |          | 299 |
|                        |       |       |     |      |     |          |     |

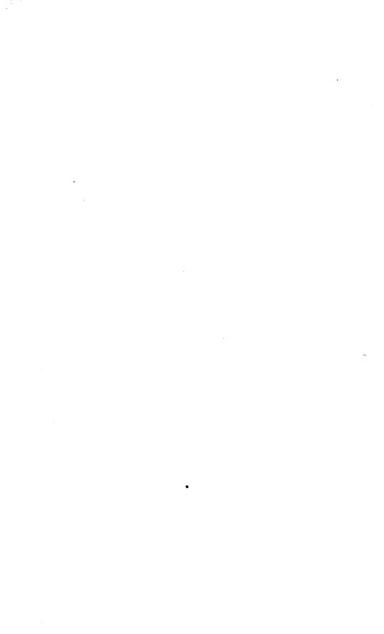

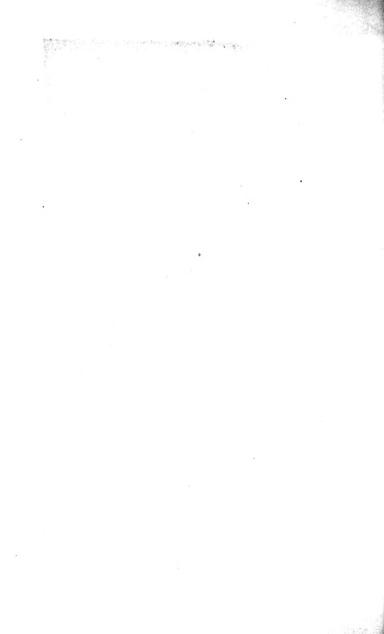

Z

F99355p

Author Fusinato, Arnaldo

Author Fusing Title Possie. University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket

Under Pat. "Ref. Index File"

Made by LIBRARY BUREAU

